7-10-20



945.31 B789 (





# ISTORIA

DELLE ORIGINI & CONDIZIONI DE' LUOGHI PRINCIPALI

 $D \quad E \quad L$ 

## POLESINE DI ROVIGO

D I

GIANGIROLAMO BRONZIERO

Ora per la prima volta data in luce, e

DEDICATA ALL'ILLUSTRISS. SIG.

#### GIANNANTONIO

ROSETTA FERRARI

Dottore di Legge, e Aggregato al Configlio Nobile di Rovigo.



IN VENEZIA, MDCCXLVIII.

Appresso Carlo Pecora.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

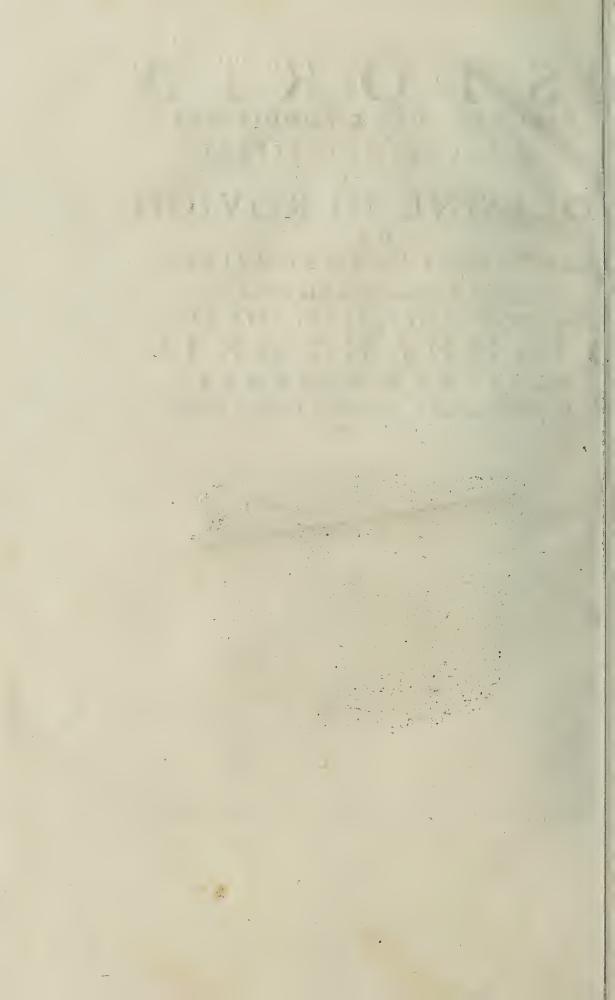

## Illustrissimo Signore.

945,31 B789L

Me finalmente è toccata la buona sorte di pubblicare per mezzo delle mie Stampe l'Istoria delle Origini e Condizioni de'Luoghi Principali del Polesine di Rovigo, scritta dal celebre Giangirolamo Bronziero; mercè il facile e benefico genio di chi il Manoscritto cortesemente co-

municommi, onde produrla a comodo e vantaggio degli studiosi ho potuto. E avvegnacchè non piccola lode sia d'uno Stampatore dall' oscurità e dalle tenebre trarre alla luce le Opere de valentuomini per fama di lettere e dottrina illustri; io di ciò non tanto mi pregio, quanto dell' essermi giudiziosamente avvisato d'indirizzarla a voi, Illustrissimo Signore, e fregiandola del vostro nome, da quello prendere i lieti augurj. Posciachè essendo voi per gli studi fatti, e per le cariche onorevolmente sostenute, di quelle materie e quistioni, che in questo libro si trattano, informatissimo ; questa mia offerta a maraviglia vi si confà, ed è unicamente degna di voi. La-

scio ch'io far ciò dovessi per dare al mondo una pubblica e più chiara testimonianza della riverenza mia verso voi ; e che un ardente mio desiderio, nato dalla memoria dei molti obblighi ch'io vi ho, a presentarvi un qualche dono da gran tempo invitato mi ave se. Nè minori stimoli mi si aggiunge vano dalla considerazione della vostra naturale umanità e cortesia, colla quale ciò che vi si reca, gradire, e l'animo di chi reca riguardare certamente vorrete. Iddio lungamente vi conservi, e vi faccia felice.

Di V. Sig. Ill.

#### LOSTAMPATORE

## a chi legge.

Ssendosi determinato di continuare l'edizione delle parti-colari Istorie delle Città e Luoghi di questo Veneto Serenissimo Dominio nella maniera con cui si sono stampate le Istorie di Verona del Corte, e quelle di Brescia del Capriolo ho creduto di non poter meglio sciegliere quanto nell'appigliarmi all'inedita Istoria di Giovan Girolamo Bronziero Professore di Padova dell'Origini, e Condizioni dei Luoghi principali del Polesine di Rovigo. Quest' Uomo dattissimo, che meritamente ricevette gli applausi dei primi Letterati del suo tempo, aveva non solo un perspicace ingegno per poter con vero criterio esaminare le cose delle quali scriveva, ma uno stile atto a farlo gustare a' suoi Lettori. L'Istoria che ora pubblico ne potrà fare intiera fede. Il MS, di questa Istoria è stato tratto dalle tenebre dal Illustriss. Sig. Giuseppe Bocchi Canonico della Catredrale di Trevito, e del di lui Manoscritto servito mi sono perche la mia edizione riuscisse utile, essendomi stato generosamente comunicato dall'eruditissimo Sig. Ottavio Bocchi fratello d'esso Sig. Canonico. M'è sembrato bene di arricchire questa edizione con l'elogio del Bronziero scritto e stampato da Monfignor Frlippo Giacomo Tomafini Vescovo di Città Nuova, e con un indice delle cose notabili fatto lavorare con tutta la diligenza. Spero che questa mia attenzione sarà ben ricevuta da Letterati, i quali m'incoraggiranno a proseguire la mia impresa, particolarmente comunicandomi le Istorie che fossero non ancora stampate e degne, come questa del Bronziero, della pubblica luce.

Color Bacord,

-C P

#### JOAN. HIERONYMUS BRONZERIUS

N amænissimo oppido & municipio Rhodigino, quod Abbatiam Vangadicensem vocant, Anno MDLXXVII. die VII. Aprilis, hora prima honesto loco nascitur, patre Joanne Antonio, publicis in patria muneribus claro, & matre Laura ex antiquissima Rosinorum Ferrariæ familia: ex qua Christophorus senior pro Hercule Ferrariæ Duce Policinii præsecturam gessit. Juvenis vario ingenio post humanas literas à Ventura Pessone, cele-

bri humaniorum litterarum doctore, acceptas, studiis Philosophiæ cum indesessam operam navasset sub Francisco Piccolomineo, & Cæsare Cremonino Viris celeberrimis; auspiciis Alexandri Massariæ, Eustachii Rudii, & Hieronymi Fabricii ab Aquapendente in Medicinæ orbita pedem sixit: Virisque supra laudatis in eam honoris solennitatem assumptis Anno mdxcvii. die xii. Februarii Laurea Philosophiæ & Medicinæ ornatus suit. Massariæ vero doctrinam religiosissime tuebatur, adeoque Galeni summi præceptoris assecla studiosissimus erat. Hinc solidis artis suæ sundamentis subnixus Coloniæ Venetorum stipendio medicinam secit, deinde in patria. Genitoribus cum tribus fratribus Jacobo, Michaele, & Paulo defunctis, jamque samiliæ suæ sortunis abunde assumentibus, virtutis ac otii literarii studio Patavium rediit: ubi decennium suaviter traduxit. Hic ille compositis rebus suis, ut multæ erat lectionis, ac immensi laboris, pro Medicis varia meditari cæpit adversus Peripateticos, atque in primis de Calore: in cujus libri laudem eleganter lusit amicus ejus Joannes Rhodius.

Divini pandens genium, Vir magne, Caloris,
Ingenii tradis digna calore tui.
Primos fæcundi jungis dum Seminis ortus,
Te natum athereo semine monstrat opus.
Liberi ab invisa reliquos rubigine servent:
Totum Te Musis asserit iste Liber.

Astrologiæ interea plurimum operæ impendit : cumque prædictionibus non rarò eventus responderet, maximam sui ingenii opinionem excitavit. Sed & nativo ingenii acumine plura a Ptolomæo aliena de Aphetis & locis Hyle-gialibus excogitavit. In Medicina quoque adversus receptas diu sententias non pauca meditabatur: in primis de Sanguificatione; cujus specimen eleganti libello de Principatu Jecoris ex artificiosa Lampetræ dissectione Pompeio Caimo, primario apud Patavinos Theorico, inscripsit, atque in Theatro Anatomico magno applausu divulgavit : quem antea multis locis interpolatum Mundino, Medico Veneto clarissimo, familiari suo communicaverat, ea forma, qua apud me adhuc servatur. Nec tamen inanium rerum meditationibus sibi soli vacabat; sed etiam publicæ utilitatis studio nobilissimam artem magna fide & diligentia exercuit: & præsertim amicorum infirmitatibus libenter absque sostro occurrebat: quorum animos gratis facetiis suaviter erigebat, in quas mire propensus erat. Viro mediocris staturæ cervice brevi caput fulciebatur: ab omni fastu ac pompa remotissimus erat. Insigni morum facilitate, apud Viros amplissimos Matthæum Priuli Cardinalem & Augustinum Abbatem Vangadicensem, Sereniss. Ducis Veneti Antonii filios, Dominicum Molinum literarum patronum, Franciscum Maurocenum D. Marci Procuratorem, aliosque Senatores Venetos plurimum valuit. Apud Germanos & Britannos pari cum laude de literarum studiis usque ad contentionem amicitia floruit: sed maxime Patavii, ubi sedem aliquot annis habuit. Inter

multos gratissimus erat viris clarissimis Cæsari Cremonino; soanni Colle, Benedicto Silvatico, Jo: Domenico Sala, & Joanni Prevotio, Medicina publicis professoribus. Laurentio Pignorio philologo & Antiquario magni nominis conjunctissimus, etrusci idiomatis libellis sub titulo Relatione di Hifipeto, ac Morfeo & Fantaso, controversiam cum Angelo Portenario de Julii Pauli patria enixe substinuit : quibus alterum ejusdem argumenti rustico Patavinorum sermone sub nomine Reagni addidit. Monumenta quippe veterum ea diligentia & cura pervolveraty ut non tantum exterorum historias pernosceret; verum de Origine Policinii Commentarium aliquot annis conte-xuerat: quo non modo Rhodigii, Lendenariæ, & Abbatiæ Vangadicensisgesta memorat : sed quæ temporum vetustate interciderunt, Adriæ & Spinæ monumenta è ruderibus in lucem revocabat : cui fata extremum colorem negarunt. Opus cum aliis, Auctoris manu descriptis, a Jacobo Rosino militiæ Venetæ tribuno, armorum ac literarum gloria clarissimo, servatur. Mutua benevolentia floruerunt amici ejus Albertinus Papafava Episcopus Adriensis, Albertinus Barisonus Abbas, Pandectarum Lector, & Archipresbyter Patavinus, Jacobus Zabarella Medicinæ professor & Canonicus, Martinus Sandelius, Fortunius Licetus Bononiæ Philosophus eminens, Joannes Thuilius, Felix Osius Humanitatis professores, Carolus Avantius, Joannes Rhodius, Joannes Dominicus Maresius Medicus, Vicentinus: quibus non postremum affectu me jure subscripserim. Hos quidem omnes magna religione coluit: sic tamen, ut semper ei prior esset veritas. Neque enim Mundino ita charus fuit, ut ei subscripserit in omnibus. Quod de Semine libellus testatur, cum aliis, quæ nondum emissa in scriniis sunt. Sic ille Patavii inter literarum oblectamenta, & amicos, quos tenere amabat, vitam feliciter duxit, quibus cum in librariis officinis plerumque de rebus naturalibus differebat. Bellunum Cremonini confilio accitus, ut stipendio octogintorum coronatorum Protomedici munus ibidem obiret, ab aere subtilissimo & vino austeriori subito valetudinis incommoda sentit: vir cæteroquin singulari temperantiæ & castitatis moderatione notissimus, more Platonico semel in die vesci solitus: frigoris verò, præsertim nocturni, adeo impatiens; ut vel per summos canis æstus duplici lodice tectus decumberet. Semestri itaque vix exacto in sebrem acutam incidit: qua magno omnium mæròre fublatus est Anno MDCXXX. solenni pompa & oratione funebri in Æde Servitarum depositus. Posteri, tanti Viri memores, ipsius meritis in æde D. Joannis Baptistæ in patria sub vultu marmoreo hoc monumentum statuerunt.

IOANNES HIERONYMVS BRONZERIVS
PHIL. MEDICINAE ASTRONOMIAE SCIENTISS.
INGENIO, ELOQVENTIA, INTEGRITATE CLARISS.
NATVRAE DESTERITATE,
MORVMQ. IVCVNDITATE SVAVISS.
AEGRIS SALVTEM, PATRIAE FAMAM,
SIBI GLORIAM COMPARAVIT.
PATAVII VENETIISQ. FLORVIT,
BELLONAE PROTOMEDICVS OBIIT.
ANNO AETATIS LIII. SAL. M. DC. XXX.
IACOBVS ROSINVS I. C. CANON. VERON. FRANC. F.
IACOBVS ROSINVS TRIBVN. MILIT. PAVLI F.
PATRVELES PARESQ. OBSERVANTIA
ERGA OPTIMVM VIRVM
MOESTISS. POSVERE.



## ORIGINI

E

### CONDIZIONI

DE' LUOGHI PRINCIPALI

D E L

#### POLESINE DI ROVIGO.



Ovendo io scrivere quello che ho potuto intendere, e raccogliere di vero, e di notabile intorno alle Origini, e Condizioni delle Terre del Polesine di Rovigo, prima che discenda a' particolari d'alcun luogo, considererò il nome di Polesine, il sito, li consini, la qualità del Paese, e da chi sia stato sino ai tempi presenti abitato, e posfeduto: nella narrazione, ed investigazio-

ne delle quali cose, come anco nel rimanente, procurerò, per quanto sarà possibile alla tenuità del mio ingegno, che non sia desiderata brevità, chiarezza, ordine, e sopra ogni altra cosa verità. Il Polesine nel latino è chiamato *Peninsula*, cioè quasi Isola, o come Isola: perchè essendo serrato dal Po e dall'Adi-

A

ge, pare che così sia meritamente nominato; sebben più riguardando all'anologia dell'Isole, che alla proprietà del fignificato, il quale appresso i Geografi, ed i Grammatici importa un tratto di terra tutto cinto da acque marittime, ma con qualche picciol braccio congiunto al continente, da Greci detto χερρόνησος, ovvero χερσόνησος, come il Peloponeso, o Morea, la Taurica, e Cimbrica Chersonesi, la Scandinavia, l'Africa (se è lecito dir così ) ed il Perù. E quantunque paia, che l'estremità superiore del Polesine, ove termina con li Territori Veronese, e Ferrarese tra il Po e l'Adige, sia molto più ristretta, che il rimanente del corpo; non è però tale spazio (parlando rispettivamente ) così tenue, che basti per mio credere a dargli forma di Penisola, o Chersoneso. lo credo, che nel Polesine si chiami veramente Peninsula, e quasi Isola, non tutto quello che al presente è compreso nei Territori dei luoghi principali tra il Po e l'Adige, ma quella parte solamente, che vien ferrata tra rami dell'Adige, cioè dai canali, e dalla Chi-ruola: e la ragione è perchè si trova posta in mezzo, circondata, e serrata dalle acque d'un istesso siume, come le isole sono poste in mezzo, circondate, e serrate da un istesso mare. Ma di ciò anco abbasso, ove si considereranno i termini. Quanto al nome volgare di Polesine, come piace ad alcuni, par che soni cosa posta tra il Po e l'Ese, essendo l'Adige dai Paesani chiamato l' Adese, e il Ladese, e con più corrotto vocabolo l'Ese.

Il Sardi giudicò essere stato detto (a) Polesine, quasi Polineso, cioè molte isole, alludendo per quanto scuopro al greco πολύ, che vuol dir molto, e νήσος, che vuol dire Isola. E certo che per li numerosi partimenti satti dall'Adige, i quali hanno sorma di isole, può meritamente esser chiamato un composto, o aggregato di molte isole. (b) Fra Leandro, dice Polineso, che trasportata una sillaba chiamiamo Polesino, importare lo stesso che grande isola: il che sarà sorse vero comparandolo alle altre simili serrate dai siumi; ma non semplice, e assolutamente parlando. Tito Vespasiano Strozza Ferrarese uomo veramente eruditissimo, in alcuni suoi versi, i quali più abbasso ad altro proposito saranno registrati, chiamò il Polesine Ishmon: nè

(b) Nella Roma Transpad.

<sup>(</sup>a) Lib. secondo dell'Istor. Ferrar.

lan-

fo vedere a qual nome, forma, o analogia egli avesse riguardo; salvo, se non volle figuratamente mettere la parte per il tutto: poiche non è dubbio, che Isthmus altro non importi, che quel picciol braccio, col quale la peninsula viene continuata col continente; come quello di Corinto al quale si oppone quell' angustia di mare che cade tra doi continenti, chiamata Porthmus. Soggiunge il Sardi, che forse su detto Polisino per il grave danno che prima diedero queste acque dove correano; ovvero Policeno per le innondazioni che lo rendevano molto solitario, e deserto. Il sito, se riguardiamo ai termini della Venezia, secondo Tolommeo (a), e i più antichi, è nella Venezia; ma secondo Piinio (b), il Biondo (c), Fra Leandro (d), ed altri più moderni, è oltre l'estrema parte della Venezia verso mezzo giorno, contiguo all' Adriatico, ed appartiene alla Flaminia: e perchè su poi compresa nell'Esarcato, e l'Esarcato ai tempi di Carlo Magno fu chiamato, come vuole il Sigonio (e), Romagna, o Romaniola, e perciò è stata collocata nella Romagna Traspadana. Andrea Nicolio (f) autore dell'Istoria di Rovigo dice, che è posto tra l'Atriano, ora l'Adige, e la fossa Saga, ora il Po. E' vero, e non si dubita, che sia situato tra questi due gran fiumi li maggiori di tutta Italia; ma non è già vero, che il Po, dal quale riceve termine il Polesine di Rovigo, sia stato la fossa Saga: perchè se vi su mai sossa saga in quei contorni, e se per essa corsero mai le acque del Po, non si dovrà credere che altra sia stata, se non quella che faceva la Foce da Plinio (g) detta Sagis, la qual era molto più meridionale di Volane: e perchè ciò resti ben manisesto, e chiarito, noterò cosa, che anco allo intendere le condizioni antiche dei nostri Paesi sarà di qualche uso. Caviamo da Plinio (b) e da altri più moderni, che le paludi alla banda destra del Po verso Ravenna s'addimandavano Padusa, e quelle dal lato sinistro verso Altino Settemari, perchè sboccavano per sette soci nello Adriatico: la prima delle quali e più meridionale era nominata Vatreno, Eridano, Me-

<sup>(</sup>a) Nel terzo lib. della Geogr. (b) Nel lib. 3. della Nat. Istor.

<sup>(</sup>c) Nella Romagna.
(d) Nella Romagna Transp.
(e) Lib. 4. de Regno It. sub Mil. 774.
(f) Nel primo lib.

<sup>(</sup>g) Nel terzo lib. cap. 16. (h) Nel luogo citato.

landriano, e Spinetico da Spina città antichissima; la seconda foce andando verso settentrione era detta Caprasia; la terza Sagis; la quarta Volane; la quinta Carbonarie; la sesta Fonioni della Filistina; la settima Edrone. Ora sebbene la soce Sagis non è più in essere, tuttavia, se crediamo al Sardi (a), vedesi questa ventotto miglia lontana da Primaro, detta in alcune carte marine Porto di Cavaleone. Ora, che il Po, dal quale vien fatto termine al Polesine di Rovigo, sia siume novo molto distante verso tramontana, e molto differente dal soprannominato Porto di Cavaleone, è cosa tanto notoria, che quasi è vanità il farne più lungo discorso. Correva tutto il Po per quei rami che sono da Ferrara in giù, scaricandosi nell'Adriatico, parte per quell'alveo che fu chiamato Bondanco, e Po di Volane, ed era il divisore dell'Italia Cispadana, e Traspadana, parte per un altro più australe, chiamato Sandalo, e da Plinio Vatre. no, e da altri Spinetico, che passava per la valle di Padusa verso Primaro. Navigatur autem Padus (dice Polibio) (b) ex mare adostium vocatum Olana fere ad duo millia stadiorum, proximum ex fontibus habet fluxum simplicem; dividitur autem apud vocatos. Trigabolos. Horum autem alterum quidem os vocatur Padusa, alterum autem Olana. Così sta la traduzione del Prisciano (c), che giudico io di testo più emendato, se però non v'entra di quella licenza che si prendono tal volta gl'interpreti: poichè ove il Perotto, ed il Casaubono leggono Paduam, egli legge Padusam, il qual vocabolo, oltracche è usato da Plinio, esprime anche più il vero; sebben non negherei, che come molto si mutano i nomi di tutte l'altre cose, così possa essere stato detto prima Padoa, e poi anco Padufa. E vaglia a dire il vero, avendo io veduto due esemplari Greci uno del Casaubono, l'altro più antico, trovo, che tutti due leggono Hasoa; ma perchè non v'è dubbio, che quello stesso luogo che Polibio già nominò Padoa, altri hanno nominato Padusa, parmi che possa restare assai evidentemente concluso, che ai tempi di Polibio, altre acque del Po non corressero per li circostanti Paesi, se non quelle delli due rami, nei quali cominciava a dividersi, dove al presente è situata Ferrara. E quanto al ramo del quale si parla, chiama-

(a) Nel libro primo.

<sup>(</sup>b) Nel secondo lib.

<sup>(</sup>c) Appresso F. Leand. nel Luogo cit.

to Po di Venezia, il Biondo (a), il Prisciano (b), Fra Leandro (c), il Sardi (d), il Pigna (e), ed il Nicolio (f) istesso, tutti consentono, che avesse origine dalla rotta di Siccardo succetsa a Ficheruolo dopo l'anno 1150. la quale riuscì così grande, e cascò in tanta decaduta d'acque, che al tutto su impossibile l'otturarla: onde furono costretti gli abitatori a permettergli quel corso che si aveva preso con la totale desolazione d' Adria, dalla qual città anco ainostri tempi passa poco lontana. Se mò per innanti ove al presente corre il Po di Venezia si trovasse o la Saga, o altra fossa antica notabile, nella quale, come vuole il Nicolio, entrasse precipitosamente la rotta di Siccardo, oppur altro non vi sia mai stato, che campagne divise da termini propri, lo possiamo con non molta disficoltà conghietturare da quello che ne scrive il Biondo (g) in queste parole: Supraque pervenitur ad Padi integri ripam unde ramus scinditur Ficaroli, deinceps integer est Padus. Hunc vero Ficaroli ramum intra centum proximos annos inchoasse ideo non dubitamus, quia Roberti Regis Neapolitani, O Francisci Petrarchæ pictura Italiæ, quam nos sequi supra diximus, ipsum non habet ramum: præterea Monasterium Sancti Salvatoris, in quo Arx Ficaroli edificata fuit, O ejus vices obtinens Sancti Laurentii de Castellis Ecclesia Monasterio S. Marci Ferrariensis annexa, vetusta habet annorum quadringentorum jurium suorum monumenta, in quibus facile intelligitur ubi Padus ipse nunc est Ficaroli dictus, fuisse agros, confirmatque nos in bac novitatis bujus rami opinione appositi singulis prædiis, singulisque juribus Monasterii ultra, citraque Padum, bunc existentibus fines, quibus designandis nulla umquam ipsius rami mentio facta est. Con questo autore, come si è detto, quanto alla novità del ramo convengono tutti gli soprannominati. Ma sono alcuni i quali discordano nel tempo, e riprendono il Biondo, che non abbia offervato attentamente i millesimi delle addotte scritture di San Salvatore, e che possa, da chi sabbricò quella tavola del Re Roberto, essere stato pretermesso quel ramo del

<sup>(</sup>a) Nella Italia illustr. circa il fine della Flaminia.
(b) Appresso F. Leandro nel luogo sopra citato.
(c) Nel luogo citato.
(d) Nel libro secondo.

<sup>(</sup>e) Nel libro terzo.

<sup>(</sup>f) Nel libro secondo.

<sup>(</sup>g) Nel luogo sopra citato.

Po, come da Tolommeo, e da molti altri sono stati tralasciati nelle loro tavole Geografiche alcuni fiumi di confiderazione: e tutto ciò portano contro il Biondo, a fine di sostenere, che dica il vero certa cronica antica allegata dal Prifciano nel primo delle Antichità di Ferrara, e veduta anco dallo Alberti, dalla quale cavano esser successa questa rotta, come già si è detto, intorno all'anno 1150. Ma sia di queste controversie ciò che si vuole, basterà per ora all'intenzion mia avere dal comun consenso di tutti li soprannominati Scrittori, che il ramo sia novo, e che contengano verità le scritture di San Salvatore : dalle quali abbiamo testimonianza molto probabile, che non corresse per quei contorni la fossa Saga, perchè sarebbe senza dubbio stata chiamata in qualche confine: ed il Biondo avendovela trovata, non l'avrebbe tacciuta, nè così assolutamente avrebbe detto, che ove al presente corre il Po di Ficaruolo, vi fossero semplici campagne, pretermettendo un condotto d'acque tanto antico, notabile, e famoso, e così largo, e profondo, che sosse stato bastante a ricevere o tutta, o la maggior parte dell'acqua di quel gran ramo del Po. Il Sardi (a) veramente ha detto, che le acque di questa rotta capitarono prima nel Lago Oscuro, e poi a Villanova nel Canal de' Buoi, ed indi in due fiumi, cioè nel Toi, e nella Corbola; ma non fa perciò punto menzione di fossa Saga. E tanto sia detto abbastanza del Po, dal qual per comun consenso nello stato presente riceve termine il nostro Polesine verso mezzogiorno.

Quanto all'Adige, che gli fa confine da tramontana, non ardirei affermare così determinatamente, come afferma il Nicolio, essere stato lo Atriano; ma ne scriverei con la penna più sospesa. Torello Saraina (b) uomo veramente grave, e di molta erudizione, inclina a credere, l'Atriano non essere stato altro fiume, che l'Adige, fermato sopra l'autorità di Sempronio, nelli cui scritti dice aver letto, che da Adria il siume che a lei passava vicino, ed ora si chiama l'Adige, su nominato Atriano; sebben poi sottoscrive a Strabone, (c) ove stimò anzi dal siume essere stata cognominata Adria: e ne porta la ragione, perchè i fiumi sono più antichi delle città, considerando appresso non

<sup>(</sup>a) Nel lib. 2. fopra citato.
(b) Nel 2. lib. dell' Origine, e ampliazione di Verona.
(c) Nel lib. 7.

esser lontano dal verisimile, che da Atrio uno degli antichi Re dei Toscani e la città, e il siume vicino possano ad un tempo stesso aver ricevuto il nome; e così anco l'intese Gio: Francesco Tinto (a). Ma qui, prima che passiamo più oltre, devonsi avvertire due cose: una è l'antico corso dell'Adige, il quale passava molto più lontano dalla città d'Adria che ora non passa; l'altra è l'autorità di Sempronio molto sospetta a quelli, che conoscendo il grano, spacciano Fra Giovanni Annio Viterbiese per ciurmatore, come quello che abbia divulgato, e voluto accreditare il suo Beroso cogli altri, a fine di por loro in groppa quei suoi Commentari pieni di tante ciancie, e di così alte menzogne. Io che tra gli altri sono di minima erudizione, non ho veduto alcun antico degno di fede, che chiami specificatamente l'Adige, se non Atesim, come comunemente lo nominano nel Latino, e nel Greco A'ταγιν appresso Strabone (b): al quale par che abbiano voluto accostarsi il Rolandino, e alcuni altri Cronisti Padovani chiamandolo latinamente Atacim, e nel nominativo Atax, come ho trovato in tre luoghi d'una scrittura di divisioni antiche delli Cattanei da Lendinara fin del 1297. ovvero A'710000 preffo Plutarco (c), e trovo che quando non divideva, ma costeggiava Verona, lasciandola verso levante sacea corso mol-to diverso da quello d'oggidi; perchè, come notano il Sardi (d), ed altri (e) seguendo l'autorità di Girolamo Atestino, ben informati di questa verità, della quale pure anco a' nostri tempi ne restano vestigi nelle Lupie di Montagnana, discendeva per la Cucha, per li Sabbioni, e per altre ville di quel tratto, fino a Saletto, costeggiando Este, e Moncelice, e capitando poi al mare, molto più vicino, e dirimpetto a Padova, che alla città d'Adria, come ci mostrano le tavole antiche di Tolommeo poste dal Mercatore: il qual corso mutò poi forse per altre cause; forse per quella grandissima inondazione d'Italia al tempo di Autare Re de' Longobardi (f), e di Papa Pelagio, passando a' tempi più moderni per Porto, Castelbaldo, Rocche Marchesane, la Badia, Lendinara, e Rovigo

<sup>(</sup>a) Nel primo l. della Nob. di Verona cap. 22.

<sup>(</sup>b) Lib. 4. (c) Nelli Apof. dei Re, & Imp. Rom. & nella Vita di Mario. (d) Nel fine del primo lib.

<sup>(</sup>e) Pigna l. 1. nel princ. (f) V. il Sig. l. pr. de Reg. Ital. sub miles. 589.

vigo nelle paludi di Cavarzere, e Adria, ove si vede aver decaduta notabile, e indi nel mare, occupando l'alveo della fossa Padovana, detta anco la Chiruola, perchè già su cavata a mano da' Padovani, o perchè mettesse termine con il Polesine, o perchè scolasse i loro terreni, o per l'uno e per l'altro effetto. Intorno poi alla fede che si abbia da prestare al Sempronio, e agli altri antichi pretesi da Annio, ed a lui medesimo, non mi affaticherò nel recitare li giudizi di tutti gli uomini celebri, che con fondate ragioni gli hanno tenuti sospetti, fittizj, e barbari: ma mi bastera rimettere gli Studiosi al Sabellico (a), al Volaterrano (b), a Bernardino Rutilio (c), a Gherardo Giovanni Vossio (d), a Andrea Scotto (e), a Ottavio Ferrari (f), a Filippo Cluverio (g) a Giovanni Rosino (b), a Giulio Cesare Capaccio (i), all'Alciato (k), a Gioseffo Scaligero, al Panvinio, al Riccobuono, al mio carissimo Pignoria, e, per tralasciar molti altri, a Gio: Francesco Tinto Veronese (1), dal quale vengono pienamente esaminate le cause, che muovono tanti eruditi a tenere quei libri per inventati da moderno, e mascherato Scrittore, considerando particolarmente in Sempronio, che nella Scrittura divulgata sotto il suo nome si faccia menzione di Marcantonio, e di Augusto posteriori di molti anni a quell'autore. Quanto all'autorità di Strabone, rispondo, ch'egli non afferma quello gli attribuisce il Saraina; ben cita Teopompo, che abbia voluto, Adria effere stata denominata dal fiume, non specificando però quale egli si fosse, come ne anco specificano Stefano, & Eustazio citati dal Casaubono sopra Strabone; nel rimanente parmi che sia da lasciare al giudizio degli eruditi, se il nome di Adria sia denominativo da Atriano, o se Atriano sia denominativo da Adria. Ma dirà alcuno: Se l'Adige grande non fu l'Atriano di Tolom-

meo,

<sup>(</sup>a) Nel lib. 5. dec. 8. e nel 2. dec. 10. (b) Nel 38. dei Com. Urb. in Paral.

<sup>(</sup>c) Nella vita di Fabio Pittore. (d) Nel l. 3. del Historicis Latinis.

<sup>(</sup>e) Nella Bibl. Ifp. (f) De Orig. Roman. (g) Nella sua Ital. ant.

<sup>(</sup>h) Nei luoghi confiderati dal Dempstero p. 698. (i) Nel suo Segret.

<sup>(</sup>k) Lib. p. rerum Patriæ non longe ad initio.

<sup>(1)</sup> Nella Nobiltà di Verona ove tratta dell'Origine.

meo, ove mette egli questo fiume : poiche non è verisimile, che da tanto uomo sia stato pretermesso per obblivione, o per errore', essendo dopo il Po dei maggiori d'Italia? Gherardo Mercatore diligentissimo Cosmografo stima, che l'Adige possa da Tolommeo essere stato chiamato l'Atriano per un suo ramo, che passa vicino ad Adria; ma questo è corso, che non su in essere a' tempi di Tolomeo, onde non soddissa tal pensiero per la risoluzione: nè io ardirei affermando, o negando passare più innanzi, massimamente potendo qualche altro siume, come dirò a suo luogo, esser chiamato l'Atriano; e vedendo da Tolommeo, come ho toccato di sopra, tralasciati altri fiumi notabili, tra i quali numera F. Leandro (a), il Reno, e il Tesino, per non dire, che di simil sorta di errori molti ne sono stati avvertiti dal Cluverio (b): e tanto sia detto abbastanza intorno all'opinione del Saraina, e del Nicolio, che l'Adige sia l' Atriano di Tolommeo. Ma forge qui un'altra difficoltà, se l'Adige, del quale parliamo, sia stato, come si è detto di sopra, l'Atisone di Plutarco, così nominato da questo solo scrittore (c), ove tratta del passaggio dei Cimbri in Italia, e di ciò che alla loro prima gionta segui tra questi e Lutazio Catulo Proconsole: poichè non mancano scrittori, i quali si ssorzano di sostenere l'Atilone di Plutarco essere stato la Tosa siume ch'esce dalle Alpi Sepontie, e sbocca nel Lago Verbano. Ma io considerando che i Cimbri calassero per il Norico, come dice Plutarco, o per le Alpi di Trento, come vogliono altri gravi Scrittori, e che perciò è necessario che capitassero nella Venezia; mi risolvo a credere, che il siume, al quale si ridusse, e sortificò Catulo per vietar a quei barbari il passar verso Roma, e che da Plutarco fu chiamatol' Atisone, non essere stato altro fiume che l'Adige, come trovo aver sostenuto la maggiore, e la miglior parte degli Eruditi: e perchè di questa controversia ne ho a parte pienamente trattato, rimetterò i più curiosi a quanto ne ho ivi discorso.

Ma torniamo ai termini del Polesine, i quali sin qui sono stati considerati come stanno al presente, e come rinchiudono i Territori dei Luoghi principali. Non intendo però al presen-

B

te

<sup>(</sup>a) Nel Luogo citato.(b) Nel Luogo citato di sopra.

<sup>(</sup>c) Nei Luoghi sop. cit. asi Apof. e della Vita di Mario.

te tacere, che il Sabellico (a) inchiude il Polesine tra i rami soli dell'Adige, scrivendo che questo Fiume discendendo per il Castagnaro con la parte, che cinge la terra, piegando a destra mano, incontra il Tartaro uscito dalle sue paludi, e questi Fiumi uniti insieme non vanno molto innanzi, che trovano l'altra parte dell' Adige a Malopera, e così fatto di più Fiumi un solo, chiudono di dietro il Polesine di Rovigo, e finalmente entrando nelli laghi, o paludi non più si chiamano Fiumi. Diviso poi l'Adige alla Torre Marcheggiana, il destro braccio correndo a Lendinara, ed a Rovigo prima che venga a Capo d'argere chetamente rientra nelle proprie acque; così mischiato correndo per laghi, e paludi giunge alla Torre nuova, ove ultimamente diviso mette con due soci nel mare, nominandosi la destra Fossone, e la sinistra Brondolo; poi soggiunge, che l'Adige tre fiate diviso sa due Polesini, quello di la da Rovigo, che chiama il vecchio, e quello di qua, che nomina il nuovo. Ora considerando io qual ragione abbia mosso questo erudito scrittore a restringere in termini più angusti il Polesine di quelli, che abbiamo posti di sopra, e per qual causa chiami Polefine vecchio quello di là da Rovigo, e nuovo quello di qua, mi riduco a credere, che non abbia posto in considerazione quella parte dei Territori, che è tra il Po, e il Castagnaro, i quali fino al di d'oggi si chiamano Communi agionti, ovvero separati, avuto riguardo alla novità della loro unione alli Territori vecchi citra Canalia, di che ne toccai di sopra trattando del nome : ma quanto al resto non so già vedere perchè abbia egli chiamato Polesine vecchio quello di la da Rovigo, e nuovo quello di qua, falvo se non ha pensato, che la Chiruola ora detta l'Adige grande sia ramo più nuovo dell' Adigetto, che passa per Rovigo, benchè difficilmente mi persuado ciò poter essere, se si ha da credere, che la Buova dell'Adigetto sia stata una Rotta del ramo Maestro, e se la Chiruola, o fossa Padovana era per dividere il Polesine dal Padovano. Ma perchè non ho mai potuto trovar i veri tempi delle mutazioni dei corsi dell' Adige per Castagnaro, Malopera, Buova, e Chirvola, non ardirò in questa parte affermare più una cosa che l'altra. Ben non lascierò di avvertire quello, che intorno al Castagnaro ho trovato nelle memorie di Viviano Fantoni da Lendinara (b), e sono le parole infra-

<sup>(</sup>a) Nella 4. deca dell'Ift. Ven. lib. primo. (b) Fol. 102 in fine.

scritte,, il Finne dell' Adige di sopra da Villabuona non avea , quel dritto corso, che ha al presente; perciocche entrando per ,, la bocca del Castagnaro, poichè per spazio di mezzo stadio in "'circa per quell' alveo correva, volteggiava come per un' arco , intorno a quatro stadj, ove tuttavia appaiono i vestigi, e po-, scia poco di fopra Villabona ritornava nell'alveo ordinario. Fu " cavara a mano quella parte, che per la corda dell'arco si può " mettere, ch'è intorno a due stadi, e su dall' effetto chiamata , Chirola, seguendo il corso suo l'alveo del Castagnaro per ove di-, cono, che si fece la rotta, ch'è poco di sotto al luoco della tor-, tuosità otturato, come è sopra detto, ed in questa mutazione su , anco mutata la rolla, perchè dove prima era più in giù nel , Fiume del Castagnaro, cioè dove ora tengono il passo di sotto , pur dal detto luogo otturato, la ritirarono dove è al presente , vicino al Fiume. Sin qui il Fantoni, il quale se avesse avuta questa notizia da sicure testimonianze (il che però non vedo notato, come vorrei) distruggerebbe apertamente i termini assegnati dal Sabellico al Polesine di Rovigo. Io talvolta ho pensato, che nel tetto del Sabellico possa ester errore, e che abbia voluto dire Polesine Vecchio quello di qua, e nuovo quello di là da Rovigo, reggendosi alli confini antichi; poichè se crediamo al Sardi (a) il Territorio Ferrarese per privilegio d' Enrico VI. Imperatore avea per confine da quelta parte del Polesine l'Adige Fiume da Salvaterra sino alle confine di Vinegia, ch'erano alla Foce delle Fossioni. Di più per testimonio dell'istesso Sardi (b) abbiamo, che il Paese sommerso daile acque del Castagnaro cominciò a essere rasciugato dal Duca Borso per opera di Prisciano padre di quel Pellegrino, che scrisse le cose di Ferrara, e delli Estensi; onde pare che valleggiando il Castagnaro, ed essendo di nuovo posto in cassa, quanto ora si trova di qua, e di la da questo ramo dell' Adige sia terreno nuovo aggiunto alli Territorj, ed alle Campagne vecchie, le quali sono al presente tra l'Adigetto, e la Chiruola. Di ciò però intendo lasciarne il giudizio a chi avrà miglior fortuna di me nello abbattersi in scritture, che possano chiarire, ed assicurare gli animi dei lettori con maggior certezza della verità.

Il Polesine viene stimato lungo per l'Adige grande miglia trentadue, per il Castagnaro trenta, per l'Adigetto trentatrè,

B 2 e par-

<sup>(</sup>a) Libro primo. (b) Libro secondo:

e pare che nelle maggiori larghezze dall' Adige grande al Po non passi le miglia dieciotto. Egli è tutto pianura senza monti, anzi basso tanto, che il fondo dell' Adige in molti luoghi avvanza di altezza le Campagne; onde avviene, che sempre ha bisogno d'argini, e di altri ripari per esser diseso dalle innondazioni, che farebbero i Fiumi nelle loro escrescenze, come non ostante la buona guardia, ed industria delli abitanti spesse volte fanno, levando li raccolti, ed esterminando con la sabbia gran parte dei campi più vicini. Porta anco il sito molto basso, che alle Campagne siano necessari cavamenti, e scolatoj, i quali ricevano, e conducano l'acque parte immediate alla marina, parte a quei rami dell' Adige, le bocche dei quali a tale effetto l'inverno si otturano. Così abbiamo che facessero anco i primi, ed antichi abitatori forzati a cavare in molti Luoghi a fine di divertir l'acque, e seccare i terreni. Plinio (a) fa menzione della Fossa Filisbina cavata da' Toscani Assagi, e nomina ancora quelle altre Fosse, che derivando dalla Filistina si chiamavano Philistina Fossiones, il nome delle quali stimano alcuni conservarsi nella Foce, che ora chiamiamo di Fossone. Vuole il Sardi (b) che la Filistina cominciasse sotto Castelnuovo, e conducesse le acque nel mare passando per Sariano, Trecenta, Castelguglielmo, Frata, Santo Apollinare, ed altri luoghi inferiori appresso Adria, accompagnandosi seco il Tartaro, col nome del quale scrive Plinio (c) che si chiamassero le già nominate Fossioni Filistine. Fra Leandro (d) seguitando il Prisciano rappresenta il tratto della Filistina in questo modo. " Cominciava ella fotto la Rocca di Castelnuovo da mil-" le passa di riscontro a Sermito, la quale conduceva l'acque del " Po per i luoghi infrascritti ( ora così nominati) cioè dalla Mas-" sa Seriano oggidì Sariano addimandato, da Trecenta, Giagnuo-" lo, Castelgulielmo, Maneggio, con ciò fosse cosa che in quei , tempi non era fra Maneggio, e Castelgulielmo quel Canale, " nè quei nuovi rami del Tartaro, e del Ladice. Poscia quindi " trascorreva dalla Chiesa di San Bellino, da Castellino primo, ,, da Salinguera, dalla Villa Comedato (ora la Frata detta) da " Gavignano, dalla Villa Marziana d'Arquade, Cornoti, Gra-" gnano, Borseda, Santo Apollinare (dagli Antichi Massa

<sup>(</sup>a) Nel Luogo sopra citato. (b) Nel primo lib. f. 23. (c) Nel luogo citato. (d) Nel luogo citato,

" de' Campilj chiamata), da Romagnano, Balearo, Grumolo, ", e Cerognano contrade; poscia sboccava nel Fiume Tartaro, , e quindi passava a Caselaro, Cartagine, l'ognano, Pezzole, Mizzane, e Cicete picciole contrade; poi più oltre corren-, do entrava nella. Valle di Adria, talmente passando al mare , faceva il Porto di Filistina così nominato dalla detta Fossa, , da alcuni addimandato il Tartaro dal predetto Fiume Tar-, taro, come dimostra Plinio; imperocchè era questa bocca , tanto dell' uno, quanto dell' altro, cioè di detta Fossa Filisti-, na, come del Tartaro. Così descrivono il corso della Filistina, del qual però non ardirei approvando, o rifiutando passare più oltre, non avendo cosa da fondarmi, come non vedo le già raccontate descrizioni siano state cavate; nè con che fondamento. Solo quanto il Tartaro, dirò, che questo Fiume, il quale fu poi accresciuto in luogo della Filistina da un ramò. dell'Adige viene creduto l' Atriano di Tolommeo non solo dal Mercatore (a) e dal Cluverio (a), ma da molti altri periti dell'Antichità. A tempi nostri al Tartaro, che comincia dalle Valli Veronesi, e riceve molti concorsi d'acque non solo di quelle Valli, ma dell'Adige, oche corre per il Castagnaro, e per la Malopera forma il Fiume chiamato li Canali, il quale passando si può dire per il mezzo di questo Paese, che è tra il Po, e l'Adige, costeggia Adria, e pare appunto, che sia nel sito debito a fare un condotto, d'acque per scolare i terreni, come in fatti vi si scolano quasi tutte quelle campagne, che non hanno sosse particolari per portare le loro acque al Mare, e che senza quest'esito in breve tempo si ridurrebbono a stato di paludi. Del Tartaro, e della Filistina Celio Rodigino (b) ne scrisse così, Interluit Plinii testimonio nobilis Tartarus. Apparent multis locis Philistinæ fosse vestigia, cujus est apud eundem mentio, durat etiamnum nomen, sed paulum modo laxatum, qui vetustatis mos est, pietrinam dicunt. Ma se non ebbe egli altro fondamento di questa opinione, mostrò di appagare il suo giudizio di prove molte tenui, Ne so se il Sardi (c) abbia avuto miglior lume, o maggior appoggio quando, scrisse, che il Tartaro diviso non lungi dalla Bastia delle Zanzare correa con un ramo nel Po appresso Hostia, con l'altro nella Filistina bagnando prima le mura di Rovigo, del cui contado parte era Gavello. lo ho ben veduto un litru-

<sup>(</sup>a) Nei luoghi citati. (b) Lib. 5. antiq. lect. cap. primo. (c) Lib. primo.

Istrumento celebrato l'anno 1379. Indictione secunda die 6. Mensis Febr. in terra Abbatiæ per Fioravanti Pezzolato Nodaro Figliuolo d'Antonio dalla Costa, nel quale vien chiamato in certe confine un ramo del Tartaro con il nome di Tartarello, e questo, per quanto si cava da quella Scrittura, de dalle Tradizioni antiche, passando per Campagnano giungeva alla Villa della Crocetta sotto alla Badia non trovandosi a quel tempo in essere il ramo dell'Adige della Malopera, che ora costeggia quella Villa, ma bensì un picciolo ramo dell'Adigetto fatto da una rotta a Capobuso, così detto perchè l'acqua sece il buco nell'argine al capo di sopra da Salvaterra piove al presente sono i luoghi delli Bronzieri detti la Corte, perchè ivi anticamente era la corte di questa Villa, e questo ramicello dell' Adigetto andava ad incontrare, ed unirfi coll'altro ramo del Tartaro, o Tartarello, formando come una croce, d'onde nacque il nome al luogo di Crocetta in quel sito appunto, ove al presente è la Chiesa di San Sebastiano. Scendeva poi il detto ramo del Tartaro insieme con quello di Capobuso per Salvaterra , e per le Campagne inferiori di Lendinara a Ramo di palo, Ronchi, Molinella, Valdentro, San Bellino, Fratta, e più oltre fino al Mare; e questa vogliano alcuni (a) che sosse l'isola lunga fra l'Adige ed il Tartaro, della quale vien fatta menzione in un Privilegio antico di Papa Martino IIII che farà introdotto più abbasso, intendendo questi per l'Adige l'Adigetto, e non il grande, che parte il Polesine dal Padovano. Fuo poi dalle Famiglie dei Ferraresi detti anco dalle Vacche venuti da Argenta, e da quelle dei Romani venuti di Romagna ad abitar la Crocetta a' tempi di Leonello Marchese, e di Borso Duca di Ferrara, serrata la rotta di Capobuso, ed atterrato quell'alveo, del quale sino a questo tempo se ne vedono pur anco vestigj: ed essendo successa, non so se prima, o dopo la Rotta di Malopera, si levò quel ramo del Tartaro in modo, che non si trova più in essere, e per le molte escavazioni fatte per bonificar le campagne inferiori non se ne vede più segno alcuno, e resta solo il Tartaro grande, il quale a' nostri tempi entra nel Fiume del Castagnaro, per l'alveo del quale, come io credo, anco anticamente correva. Ma ritornando ai cavamenti delli antichi Toscani, dicono, che questi all'istesso fine, per il

quale cavarono la Filistina, cavassero ancha altre fosse, co me la Saga, Megarino, la Curiola, la Gioviana, la Bargatica? la Rodigata, delle quali non ne vedende fatta menzione da Plinio, nè da altro approbato scrittore antico, come vedo della Filistina, non mi da l'animo di assicurarmi del nome speciale di alcuna di esse, come mi, assicuro del generico , col quale chiamo Plinio questi cavamenti intorno alla Filistina, Philistinæ Fossiones; e se dice il Biondo (a) al quale forse si ha riportato il Nicolio (b) che Plinio abbia voluto li Toscani Assagi Affagiam foffam in Adrianorum paludes derivaffe, & inde Urbis Adria submersionem inchoasse; veggano li studiosi Plinio in fonte, e basterà per chiarirli della vanità di quell'uomo; e perchè pare, che dallo stesso Plinio (c) il Boccaccio (d), e Fra Leandro (e) abbiano cavato certo loro pensiero, che sosse degli Assagi attraversassero, o fossero cavate per il traverso del Poa fine di mitigare la rapidezza del suo corso, non voglio restare di avvertire, che la scrittura di Plinio non porta così apertamente questo senso. Omnia (dice egli) ea flumina, fossasque primi Assagi fecere Thusci egesto amnis impetu per transversum in Atrianorum paludes. Dal qual modo di dire ben si comprende, che li Assagi cavassero le fosse, ma non più trasverse, che per il lungo, nè che in virtù di esse l'impeto del Fiume restasse mitigato, o fosse cacciato a traverso alle paludi d'Adria; poiche possiamo intendere che gli Assagi, oltre lo aver cavate quelle fosse, communque elle si stassero, avessero anco voltato l'impeto del Po col dargli nuovi esiti, e nuovi alvei, che lo divertissero, e allontanassero dalli terreni, che volevano seccare, massimamente dicendo, omnia ea flumina, a distinzione delle Fosse.

Pochi sono i luoghi, che facciano vinigenerosi, ma ben molti sono quelli, che producono formenti incopia, ed ogni altra forte di grano, e lino. I Castelli, e li loro contadi sono sufficientemente abitati. Gli uomini sono di buon consiglio, aperti, e liberi nel parlare, dediti al traffico delli circonvicini Ferraresi, Padovani, e Veronesi. La bontà dell'aria non è conforme, poichè nella parte superiore è più pura, e salubre, nella inferiore più groffa, e paluagla; che perciò li Rettori destina-

(a) Nella Flaminia. (b) Nel Libro primo. (c) Nel luogo citato. (d) Nel Libro dei Fiumi. (e) Nes luogo sopra citato.

ti a Rovigo già sessanta, o poco più anni, solevano esser dispensati di risiedervi unanno solo, contra l'uso di tutti gli altri del Dominio, che non siniscono i Reggimenti prima di mesi sedici. Questa Terra però di ampiezza di circuito, e di Territorio supera le altre; onde è, che nelle compartite di dieci sa sempre cinque. Lendinara, come che abbia minor Territorio, supera però di sertilirà; e di popolo, se non sta al pari di Rovigo, decade certo di poco. Questa nella compartita di dieci sa per tre, e per gli altri due suoli sar la Badia, avendo questa Territorio di manco Villaggi e sottosopra non così sertili, come quelli di Lendinara. Gode però di sito ameno nell'Angolo tra due Rami dell'Adige, che la cingono da Tramontana, e da mezzo giorno, molto comodo alla Navigazione, e a questo siume pare che anco Virgilio (a) attribuisca l'amenità:

Quales aeriæ liquentia flumina circum Sive Padi ripas, Athesim seu propter amænum Consurgunt geminæ Quercus.

E Tito Vespasiano Strozza (b) lasciò nel proposito questi versi Ora bipartitis Athesis quam carulus undis

Ambit, & binc Isthmum nomen habere ferunt
Castellis munita suis Provincia, quod te
Non sugit, est curæ credita tota meæ.
Rhodigium populis caput omnibus ardua tollit
Mænia, quæ placidi sluminis unda secat.

Fertilis binc offert se Lendinaria, post banc

Abbatia suo gaudet amæna situ.

Lasciò già notato in certe sue memorie manoscritte Viviano Fantoni da Lendinara, essere state queste tre Terre in qualche disserrenza di lingua, osservando, che la Rodigina tirasse
più al Ferrarese, e la Badiale alla rusticana; come volesse dire, che in quelli da Lendinara manco degenerasse, e si conservasse in maggior purità il parlar paesano. Quello che sia stato
a' tempi di quest' uomo non lo so tanto precisamente, che possa determinatamente assermare il contrario. Ben dirò, che al
presente sul proferire non trovo tra queste Terre disserenza di
considerazione, tuttocchè non voglia negare, che siano discrepanti nell'uso d'alcune parole, le quali però sono poche, e le
più

<sup>(</sup>a) Nel 9. dell'Eneid:

più disdicevoli in bocca de' plebei; come in tutti gli altri luoghi del Dominio Veneto, e specialmente in Padova, ed in Verona. Ne mi pare di vedere in ciò Lendinara più privilegiata dell'altre.

Ha ogni Terra del nostro Polesine abbondantemente pesci, e carni; le acque non sono di alcuna esquisitezza per uso del bere, anzi per il più si trovano gravi e mal sane, eccetto quella dell'Adige quando sia purificata. Lane, seta, pecore, e ar-

menti ne ha quanto ogni altro Paese circonvicino.

Sono in ogni tempo stati gli abitatori del Polesine molto trattabili, e affezionati ai loro Principi naturali, intendendo naturali quelli, fotto i quali siamo nati, ed abbiamo avuto il ben essere; onde è che non si udirono mai nè ribellioni, nè sollevazioni contro essi, anzi un sommo ossequio, che ha poi meritate grazie, e savori speciali. I primi padroni, ed abitatori, che riempirono questa parte, per le più antiche memorie degne di fede che possiamo avere, come di Livio (a) di Plinio, (b), e di altri classici, sono stati li Toscani Assagi, benchè il Sabellico (c) stimi molto probabile, che innanzi a questi sossero le nostre contrade abitate dagli Umbri, adducendone due ragioni; la prima, perchè la loro Nazione è tenuta la più antica di tutte l'altre in Italia; poi perchè dicesi essere state debellate dai Toscani trecento delle loro Città; ma io so più capitale, che abbia nel proposito lasciato scritto Strabone (d) Ariminum Umbrorum est Colonia, ut & Ravenna . E' vero, che alcuni (e) hanno voluto, che gli Umbri il Dominio dei quali fu molto ampio, ed antico in Italia, fossero scacciati dai Perasgi, e questi dai Lidj (f), i quali da Tirreno Re loro, Figliuolo di Ercole, e di Onfale, o come piace a Erodoto, (g) di Ati Re di Lidia, prima surono nominati Tirreni; e poi dall'uso dei Sacrifici Toscani. Ma io osservo intorno a questa opinione, che nè gli autori di essa, nè Dionisio Alicarnasseo (b) diligentissimo nello avvertire, ed esponere le antiche successioni delle gen-

<sup>(</sup>a) Nel lib. 5. (b) Nel luogo citato.

<sup>(</sup>c) Nes primo lib. della 4. Deca, è nel primo della settima.

<sup>(</sup>d) Libro quinto. (e) Corio Ist. di Mil. p. p. f. 2. (f) V. Dion. Alic. lib. p.

<sup>(</sup>g) Lib. primo. (h) Nel libro citato.

ti in Italia, fanno alcuna espressa menzione d'altra impresa, che facessero di qua dall' Appennino i Pelasgi capitati nell'intimo del seno Adriatico, salvo che della edificazione di Spina, della quale più abbasso faremo menzione. Ben viene espresso da quell'autore, come la parte di essi, che penetrò più fra terra, passando i Monti capitasse nel Umbria occupando a quella Nazione alcuni Castelli; ma è pur anco espresso all'incontro, che dalli Umbri fossero i Pelasgi prestamente cacciati, e costretti a ridursi cogli Aborigini finitimi dell'Umbria, dai quali furono amichevolmente ricevuti, ottenendo anco parte dei loro terreni; e come che poi questi Pelasgi uniti con li Aborigini guerreggiassero, e togliessero agli Umbri Crotone loro Metropoli, e Città floridissima, non perciò si vede che facessero nè mossa, nè impresa alcuna contra gente, che fosse di qua dall' Appennino: ed Erodoto, (a) scrivendo dei Pelasgi pervenuti navigando al Paese degli Umbri, non afferma, che gli scacciassero, ma che ivi Civitatibus constructis babitaverint. E tornando a Dionisio non caviamo dalla sua Istoria, che i Tirreni scacciassero i Pelasgi, ma ben che occupassero le Città per altro abbandonate da essi. Nel resto non è così certo i Tirreni esser venuti di Lidia, che anco non sia stato creduto, e con gran fondamento, questi essere stati Italiani indigeni; alla quale opinione pareche più si sia accostato Dionisio approvando tacitamente l'antichissimo, ed amplissimo Dominio di questa Nazione, della quale per causa delle grandi mutazioni, che in spazi lunghissimi di tempo sogliono patir le Provincie da diverse calamità universali, e dalle vicissitudini delle Sette, per le quali si cangiano le lingue, e si distruggono le scritture, ne sono restate poche, ed oscurissime memorie, tanto che appena sappiamo, illoro imperio essere stato una unione di molte Repubbliche, nella quale, come alcuni (b) vanno conghietturando, le condizioni degli uomini, che abitavano le Città, erano uguali, e che essendo dominatori di tutta quella parte d'Italia, ch'è posta tra il Tevere, e le Alpi, mandarono una Colonia sul mare di sopra, chiamandola Adria, onde si cava, che sossero Padroni, e dominassero li contorni dell' Adriatico. Così pare assai ragionevole, che dopo i Toscani, o insieme con essi fossero abitate dalli Euganei, gente

<sup>(</sup>a) Libro prime.
(b) Machiav.

gente che alcuni vogliono esser passata in Italia con Dardano Figliuolo di Cocito Re Italiano, dal quale partitofi andasse in Frigia, e di là poi cacciato da Teucro tornasse con gli Euganei in Italia, subbricandovi Este Città antichissima già capo della Venezia, nominandola Ateste, come se quivi avessero fine, e terminassero in riposo i gravi incomodi, ed infortunj sino a quell'ora passati. Ma io, tuttochè sottoscriva al parere di Diodoro Siculo nel proemio delle sue Istorie, il quale stimò, che delle cose innanzi alla guerra di Troja non se ne abbia per mancamento di scrittori alcuna sicura notizia, più volontieri però nel proposito seguito Plinio, (a) come lo vedo seguitato dal Sabellico (v) e dalla maggiore, e miglior parte degliscrittori, i quali molto più probabilmente hanno giudicato Dardano Figliuolo non di Cocito, ma di Giove, e di Elettra, e che egli sia stato tanto lontano dalla violenza di Teucro, che anzi da lui ottenesse il Regno in Dote, e la Figliuola per Moglie; stimando appresso, che gli Euganei avendo accompagnato Ercole all'imprela di Spagna, nel ritorno si fermassero ad abitar la Venezia; anzi, per quanto caviamo da Livio (c), tutte le terre, che erano tra l'Alpi, ed il Mare: e perchè Antenore cacciò gli Euganei impadronendosi della Venezia, fabbricando Padova, ed occupando, come dice Dione Crisostomo (d) optimam terram cirea Adriam, si ha da corcludere, che dopo gli Euganei questo Paese fosse signoreggiato, e goduto dalli Trojani, o per dir meglio dalli Eneti venuti con Antenore di Passagonia: inter Padum (dice Polibio) (e) atque Alpes babitant Saii, mox Lebitii, debinc ingens Insubrum natio; post non longe a ripa fluminis Cenomani : loca vero mari Adriatico vicina antiquum ex Papblagonia genus colit . Hi Venezi appellati neque mo ibus , neque ornatu corporis sed tantummodo lingua a Gallis differunt. E comecchè della Origine, e venuta dei Veneti alcuni siano diversi da Polibio, stimando questi essere ditcesi dai Veneti Galli, che abitarono già appresso l'Oceano; altri, essere stata gente, che dopo avere nei confini di Cappadocia guerreggiato con i Cimerj, venisse ad abitare i contorni del seno Adriatico; ed altri, che

(c) Nel princ. del primo lib.

(d) Nel Orazione que inscribitur. Non fit cantum:

(e) Nel Lib. 2. V. Plinio nel 3. l. cap. 19. ea il Sabellico nel 1. 1. della 7. Desa

<sup>(</sup>a) Nel lib. 3. c. 20. (h) Nel primo lib della settima Deca:

già abitassero appresso Amastro; io però seguendo il giudizio più comune, che aderisce a Polibio, a Livio, a Xenodoto, ed a Cornelio Nepote, tengo che gli Heneti venissero già di Passagonia a Troja, e da Troja con Antenore in Italia, ove poi mutata l'H in V fossero chiamati Veneti, e da loro la parte che abitarono Venezia. Sono alcuni, che s'inducono a credere, li Toscani esser passati nella regione traspadana dopo gli Eneti, ed i Trojani, e ciò per avere, come dicono, trovato in Livio, che quelli passato il Po occupassero tutti i luochi, che sono tra il Po, e le Alpi, eccetto un poco di angolo di queix Veneti, che abitavano circa il seno del Mar Adriatico; ma questi non si avvedono, che Livio dicendo, excepto Venetorum angulo, qui sinum circumcolunt maris, parla in tempo presente, e non nel passato, come essi si fingono; e che aggiongendo a quelle di Livio alcune delle loro parole alterano notabilmente il suo senso, ove circoscrive quella parte, che non su tocca dai Toscani, per il nome di quelli, che l'abitavano al suo tempo. Non osta dunque punto questa autorità, e possiamo sicuramente sostenere, che li Trojani, e li Eneti non prima, ma dopo li Toscani godessero, e dominassero li contorni d'Adria sino ai tempi di Tarquinio Prisco, che su circa seicento anni innanzi la natività del Salvatore, nel qual tempo le nostre, ed altre circonvicine contrade surono occupate dai Galli Egoni, dei quali appresso Fra Leandro così ne parla Polibio: (a) Qui autem ultra Padum circa Apenninum primi quidem Ananes, post autem hos Boii habitaverunt, post hos autem sequiti ad Adriam Egones, ultra mare Senones; se ben pare, che lo stesso Fra Leandro (b) estenda il Dominio dei Senoni sino all' Adige, fondato sopra l'autorità di Livio, (c) ove dice: Tum Senones recentissimi advenavum ab Ufente Flumine usque ad Athe sim fines babuere; nel qual modo viene letto, ed inteso; anco dal Sabellico: (d) e se così su, questi vi si sermarono sinchè forono parte uccisi con il Re loro Viridamaro, parte scacciati dopo la vittoria di M. Claudio Marcello, del qual tempo diventò il paese di ragion dei Romani, e di quella nobile impresa ne lasciò questi versi Virgilio:

(a) Nel lib. citaté. (b) Nel Test. citato.

<sup>(</sup>c) Nel lib. 5. fopra citato.

Aspice ut insignis spoliis Marcellus opimis
Ingreditur, victorque viros supereminet omnes,
Hic rem Romanam magno turbante tumultu
Sistet eques, sternet Pænos Gallumque rebellem,
Fortiaque ama Patri suspendet capta Quirino.

Ma quanto al dominio dei Senoni questo non è così certo, che non patisca difficoltà: prima perchè, sebbene è vero, che il testo di Livio stampato in Francfort, ed altri più antichi dicano, che i Senoni, i quali furono debellati dai Romani, arrivarono coi loro confini all'Adige; è però anco vero, che il testo del Sigonio da me stimato il più corretto non dice ad Athesim, ma ad Aesim, il quale è siume dell'Umbria, e corre secondo Strabone (a) inter Anconam, & Senogalliam; onde io crederd piuttosto, contro il parere di Fra Leandro, e del Sabellico, che i termini dei Veneti si estendessero oltre l'Adige fino al Po: sebben pud essere, che alla parte superiore del Polesine, ove al presente è il Castello della Badia contiguo al Veronese, arrivassero i Cenomani, i quali insieme coi Veneti surono, per quanto ne caviamo da Polibio, (b) eda Strabone (b), amici dei Romani, e loro confederati . Veneti vero, dice Polibio, (c) & Cenomani Legationibus Romanorum deliniti amiciriam Populi Romani societati Gallorum prætulerunt. E Strabone: Super Venetos autem sitisfunt Carni, Cenomani, Medoaci Simbrii, quorum alii Romanorum hostes fuerunt ; Cenomani autem , ac Veneti & ante Annibalicum bellum auxilia Romanis tulerunt contra Bojos, & Symbrios. Degli Egoni, se Polibio voglia, che abitassero il contorno d'Adria, non lo vedo così chiaro, poicchè il testo, che ha tradotto il Perotto, non serve, come quello, che ha approvato lo Alberti; ed acciò si veda chiara la differenza, ed insieme si scuopra il Dominio che ebbero i Veneti anco a' tempi dei Gallı sopra i Luoghi contigui all' Adriatico tra il Po, e l'Adige, reciterò la traduzione del Perotto, che sta così. Inter Apenninum rursus, & Padum primo Ananes, post Boii, inde Egones, postremo Senones qui juxta Adriaticum, &c. Nelle quali parole invece di dire ultra Padum circa Apenninum, si dice inter Apenninum, & Padum: cosa, che a prima fronte pare detta con più proposito, non avendo del consonante, che

<sup>(</sup>a) Lib. 5.

<sup>(</sup>b) Lib. 2. (c) Lib. 6.

chi abita ( avuto rispetto alla Città di Roma, dal sito della quale derivarono le differenze di Cispadani, e Traspadani, e riguardando al luogo, ove scrisse Polibio) ultra Padum, sia poi circa l'Apennino. Così anco è più al proposito; inde Egones, postremo Senones, qui juxta Adriaticum mare: di quel altro; seguuti ad Adriam Egones, ultra mare Senones: sapendosi, che i Senoni furono in Italia, e di qua dall' Adriatico, oltrecchè le parole φρός θαλατίη importano ad, juxta, vel prope mare. Ma è pur vero, che anco il Perotto dall'altra parte malamente traduce la voce περάν latinamente intra, tuttocchè ad ogni modo non possa significar altro, che ultra, e stia anco benissimo, poicchè ella ha rispetto ai Veneti e ai Cenomani, dei quali parlando Polibio, secondo la traduzione fedelissima del Casaubono, prossimamente avea detto: Deinceps fluvium accolunt Cenomani; quod superest deinde spatium ad Adriaticum sinum alius populus longe antiquissimus obtinebat, Venetos vocant sermone diverso a Gallis utentes, cetera moribus & cultu similes. De his multam Tragici Poetæ mentionem fecerunt, multaque fabulantur. Ultra Padum circa Apenninum primi occurrunt Ananes Oc. in modo che resta assai chiaro, che nè li Egoni, nè i Senoni mai ebbero che fare nelli Paesi posseduti dai Veneti. Se mò questi antichi Veneti innanzi ai tempi di Augusto siano stati liberi, e non mai soggetti all'Imperio Romano, è cosa tra gli eruditi molto controversa; e tuttocchè non voglia io qui darne giudizio definitivo, nondimeno confesso essere molto inclinato al credere anzi di nò, che di sì, per le ragioni prodotte dal mio dottissimo Pignoria (a); e per la autorità del Sigonio, alla quale nelle cose difficili da esser decise sono solito di acquietarmi assai . Questi ebbe opinione che i Veneti spontaneamente ubbidissero alli Romani, il qual modo di soggezione su un diventar parte di quella nobilissima Monarchia, e come non ebbe punto dell'abbietto, ne del servile, così preservò tutto quello che si puotè salvare della libertà dalla violenza dell'armi. E certo, che in questi popoli non fossero affatto spinti, nè gli spiriti, ne la libertà ai tempi di Cicerone, come erano forse estinti nel resto d'Italia, me lo sanno credere le parole, ch'egli lasciò scritte (b) in questo modo: Quid? Galliam quo tandem animo bant rem audituram putatis? Illa en m buius

<sup>(</sup>a) Nell' Orig. di Padova cap. ult.(b) Nel. 12. delle Filipp.

bujus belli propulsandi , administrandi , sustinendi principatum tenet . Gallia D. Bruti nutum ipsum ne dicam imperium secuta armis , viris , pecunia belli principia firmavit , eadem crudelitati M. Antonii suum totum corpus objecit ; exhauritur , vastatur , uritur ; omnes aquo animo belli patitur injurias, dummodo repellat periçulum servitutis, & ut omittam reliquas partes Gallia ( nam sunt omnes pares ) Patavini alios excluserunt, alios ejecerunt missos ab Antonio, pecunia, militibus, & quod maxime deerat, armis nostros Duces adjuverunt ; fecerunt idem reliqui, qui quondam in eadem causa crant, & propter multorum annorum injurias alienati a senatu putabantur, quos minime mirum est communicata cum bis Republica fideles esse, qui etiam expertes ejus fidem suam semper prestierunt . Tanto dice Cicerone , dal quale pare , che si possa cavare, che i popoli della Venezia obbedissero bene alli Romani, ma che non fossero così assolutamente soggetti, che avessero in tutto perduta la libertà; e ciò per lo spirito che mostravano di abborrire un assoluto comando, come quello che aspettavano da Marcantonio: e come che questo senso sia molto conforme al ragionevole, io però mi do a credere, che come spesso avviene, che quelli, ai quali tocca reggere, e comandare, sempre si avvanzano nello appropriarsi il Dominio, questo residuo di libertà, quale egli si sosse, andasse poi a poco a poco mancando e degenerando in total soggezione, e che avvenisse ai Veneti quello che avvenne ai Batavi, dai quali mentre per comandamento di Vitellio trattassero i capi del suo esercito di cavar soldati, e denari, Civilis primores gentis O promptissimos vulgi specie epularum sacrum in nemus vocatos, ubi nocte, ac lætitia incaluisse videt , a laude , gloriaque gentis orsus injurias , & raptus , & cetera servitii mala enumerat . Neque enim societatem, ut olim, sed tanquam mancipia baberi . Quando Legatum gravi quidem comitatu, & superbo cum imperio venire, tradi se præfectis, centurionibusque, quos ubi spoliis, & sanguine expleverint, mutari exquirique novos sinus, O varia prædandi vocabula, instare dele-Elum, quo liberi a parentibus, fratres a fratribus velut supremum dividantur. Di che sebbene ne trovo fatti molti argomenti probabili, nondimeno a me pare, per il bisogno del presente discorso, doverne sciegliere solamente alcuni pochi dei più fondati. Il primo sarà, che vediamo nelle sopra notate parole di Cicerone la Gallia, fotto il nome della quale per la menzione, che

che si fa dei Padovani, è cosa chiara essere stata compresa la Venezia, avere ubbidito a D. Bruto, ed essere stata sotto l'Imperio di lui, il che testifica anco Appiano Alesfandrino (a) scrivendo : Duo igitur Caii Cafaris percussores in eorum Magistratibus bello superaci in bunc modum dedere penas, Trebonius in Asia, Decimus autem Brutus inter Celtas. Cosi caviamo da Vellejo Patercolo (b), e da Macrobio, che (c) Asinio Pollione sosse in queste parti con imperio, e vi comandasse con modi risoluti, e senza rispetto: Nam Pollio Asinius ( dice Patercolo ) cum septem Legionibus diu retenta in potestate Antonii Venetia magnis, speciosisque rebus circa Altinum, aliasque ejus regionis Urbes, editis Antonium petens Oc. E Macrobio : Asinio etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam, & arma conferrent, dominisque ob boc latentibus, premio servis cum libertate proposito, qui dominos suos proderent, constat servorum nullum victum præmio dominum prodidisse. E se nella Gallia su compresa, come abbiamo veduto, la Venezia, non sarà da fare minor capitale dell' autorità di Sallustio (d) ove dice: Marius Consul absens factus est, & ei decreta Provincia Gallia; ma quello che per mio senso più apertamente convince, è la Epistola di D. Bruto (e) scritta a Cicerone, nella quale gli raccomanda i Vicentini con queste parole: Vicetini me, & M. Brutum præcipue observant. Istis ne quam patiare injuriam fieri in Senatu servorum causa a te peto; cau-Sam habent optimam, officium in Remp. Summum, genus hominum adversariorum seditiosum, & inertissimum; se dunque le controversie tra' Vicentini, e quei loro servi andavano decise a Roma, se dipendevano i loro comodi, ed aggiustamenti dal giudizio del Senato, chi non vede espressamente la soggezione? la quale finalmente argomento io dalla iscrizione d'un marmo antichissimo nel Castello di Lonigo distretto Vicentino, che sta così.

SEX. ATTILIUS M. F. SARANUS PROCONS.

EX SENATUS CONSULTO INTER ATTESTINOS ET VICENTINOS FINES TERMINOSQUE STATUI JUSSIT. nelle quali parole fa apertamente per il Dominio dei Romani

1.1 227

11 220 11

(a) Lib. 4. de Civ. Rom. bello ab init.

(b) Lib. 2. Historiar.

<sup>(</sup>c) Lib. 1. Saturn. cap. 11. (d) De bello Jugurt. in fin.

<sup>(</sup>e) Nell' Undec. delle Famil. di Cicer.

sopra questi popoli, che il termine sia posto per Decreto, ed ordine del Senato, e che si dica il Proconsole aver comandato. Ora che anco il Sigonio abbia avuto opinione, che nella forma già narrata si unisse, ed incorporasse ( per così dire ) la Venezia all'Imperio Romano, e che tale unione degenerasse poi in soggezion manisesta, pare che assai evidentemente si possa cavare da due luoghi, che voglio io qui riferire ad verbum. Il primo è questo (a): Ex quo existimari potest (parla dei Veneti) nulla eos occasione, vel nullo porius rerum Italiæ motu post sidem semel datam violasse, sed amicitiam bonis populi Romani rebus junctam in perperuum castissime coluisse: ne que enim ipsos se ullo aut Cenomanorum, aut Carnorum finitimorum bello implicuisse, sed sponte se fidei, ac potestati Romanorum permisisse accepimus. Le parole dell' altro luogo sono scritte in questa sorma (b): Populus autem Romanus a mari supero quidquid intra Rubiconem, ab infero quidquid intra Arnum est conclusum, proprio nomine Italiam appellavit . Ligures autem , Gallos , Venetos , & Carnos ob eam causam exclusit, quod eos in Provinciæ formam redegerat, ac multo deteriore quam reliquam Italiam jure affecevat. Ma sia ciò come si voglia, lasciando sempre il luogo alla verità ed ai più perfetti giudizj di Monsignor Pignoria, e del P. Portenari, che hanno scritto, e tuttavia scrivono in questo proposito; dirò, che nei nostri paesi il possesso dei Veneti, quale egli si sosse o libero, o soggetto alli Romani, durò sino a' tempi di Attila, essendo prima sotto Arcadio, e Onorio, stata prela Roma, ed abbattuto l'Imperio de' Visigoti. Conduste Attıla in Italia l'anno 450. gli Unni, gli Eruli, i Quadi, gli Alani, i Turingi, e i Marcomanni al numero di più di 5000. combattenti; spianò Aquileia, e devastò tutto il Paese della Venezia, e pochi anni dopo, che su intorno al 463. Biorgo Re degli Alani passò anch' egli in questa Provincia, e compì di distruggere quello ch'era avvanzato al furore, ed alla crudeltà d'Attila; e circa l'anno 471. altri dicono 476. vi passò Odoacre Re degli Eruli, e dei Turingi, riducendo la Venezia a forma di deserto, in modo che l'anno 482. altri dicono 490. quando Teodorico Re dei Goti per ordine di Zenone Imperatore pa-D

<sup>(</sup>a) Libr. primo de antiq. jure Italia cap. 25.
(b) Lib. eod. cap. 1.

sò in Italia contra Odoacre, trovò, che tutta la nobiltà, e li più ricchi abitatori della Venezia s'erano con le loro famiglie ritirati ad abitar quell'Isole, ove al presente è situata la Città di Venezia; ed allora esfendo egli fatto Re d'Italia, parve, che tutto venisse sotto l'imperio dei Goti, i quali ne conservarono il Dominio fin che furono vinti, e depressi, con la presa di Vitige loro Re, da Belisario Capitano dell'Imperatore Giustiniano poco dopo l'anno 534, e poi del tutto spenti da Narsete l'anno 555. altri dicono 552.; al qual tempo vennero a cadere sotto l'Imperio tutte le Città, e luoghi, ch'erano tutti posseduti dai Goti, e conseguentemente anco la Venezia. Così caviamo da Agathia (a), il quale parlando dei Goti avvanzati dopo la rotta, e morte di Teia loro ultimo Re, dice che questi a Narsete bas pacis accepere conditiones, ut suas terras libere, O sine formidine regerent; Romanorum tamen Imperatori obedienter tributa dependerent : e poco più abbasso parlando di quelli, che ritornarono alle loro abitazioni antiche, dice : Alii verò Pado trajecto circa Venetiam per Castella, & Oppida dispergehantur, in quibus antea permansissent. Così volle Narsete, che tutte le Città, alle quali avea permesso, che da se stesse si governassero, sempre riconoscessero la sovranità dell'Imperatore. Avvenne poi, che Narsete oltraggiato, e perciò sgustato, da Soffia Moglie dell'Imperatore Giustino, chiamò in Italia Alboino Re dei Longobardi in tempo, che Longino con titolo di Esarco per ordine dell'Imperatore era venuto a risiedere in Ravenna con suprema autorità nelle cose d'Italia, la quale durò anco nei successori. H Baronio (a) la intende altrimenti, e dice, che Narsete su ricevuto onoratamente in Costantinopoli, e che il venire Alboino in Italia non su perchè sosse chiamato, ma di sua spontanea volontà. Arrivò Alboino l'Anno 569. nella Marca Trivigiana, e in quella occupando Trivigi, Vicenza, e Verona, senza passar l'Adige, anzi senza toccare Padova, inè Monselice, che prima erano state munite dallo Esarco, nè Mantova, andò dirittamente a Pavia, e se ne sece padrone insieme con il resto della Lombardia, rimanendo in questo mezzo intatto dai Longobardi il Paese, che sta ora tra il Po, e l'Adige, vicino all' Adriatico sotto l'Esarco: e come che dopo da Agilul-

<sup>(</sup>a) Nel luogo citato di sopra;(b) Nel 3. lib. del 7. Tom.

fo quarto, Re dei Longobardi l'anno (a) 601. fosse tutta abbrugiata Padova, e preso Monselice, non trovo però espresso, che quel Re passasse l'Adige, nè che più oltre occupasse il Paese verso il Po, il quale essendo pertinenza propria dello Esarcato molto vicino a Ravenna, e non sol cinto dalle acque, ma forse anche perlo più paludoso, si può credere, che rimanesse allo Esarco, e che sotto questo si conservasse, come si conservò il resto dello Esarcato, finchè Luitprando XIX. Re dei Longobardi l'anno 725. presa Classe, espugnata Ravenna, s'impadroni non solo delli suoi contorni, ma anco di molte Città a Ravenna soggette, formandone poi di tutte un Ducato: nel quale non è da dubitare che fosse compreso il Paese d'Adria, come pertinenza dell'Esarcato, ch'era per l'innanzi detto la Flaminia, così nominata dalla via di Q. Flaminio, e dopo fu chiamato Romagna da Carlo Magno, e da Papa Adriano per la fedeltà servata alli Romani; nella quale si vedono comprese dalla donazione di Lodovico Pio Ravenna, Emilia, Bobio, Cesena, Forlimpopoli, Forli, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio, Adria, e Gabello; lasciando, che il paese d'Adria fosse vicino, anzi contiguo a quella Metropoli, e aperto senza alcun intoppo di fortezza. Fu però questa possessione dei Longobardi brevissima, poicchè lo stesso anno a persuasione del Pontefice Gregorio i Veneziani con Armata maritima, aiutando egregiamente l'Esarco, lo riposero in stato, nel quale si mantenne poi, fin che intorno all'Anno 752. da Astolso Re anch'egli dei Longobardi su presa Ravenna, e tutti li suoi contorni; e perchè insuperbito questo Re dei prosperi successi dissegnando passar più oltre, cominciò a molestar i confini del Territorio Romano, dimandando certo tributo di tanti dinari per testa, il Pontefice Stefano II. vedendosi ridotto in grandi angustie passò in Francia a chiedere aiuto al Re Pipino, e fece sì, che lo mosse a venire per quest'effetto in Italia, ove finalmente costrinse il Longobardo a chieder pace, e cedere, come fece l'anno 755. l' Efarcato alla Sede Apostolica, non ostante il protesto di Gregorio Segretario di Costantino IV. Imperatore, il quale ammoniva Pipino, che non impossessalle dello Esarcato i Romani, essendo questo di ragione dell' Împerio Greco. Ma uscito d' Italia Pipino, e l'anno 768. venuto a  $\mathbf{D}$ 

morte, cominciò Desiderio Re dei Longobardi, e successore di Astolfo, a infestare lo stato della Chiesa, levandole alcune Città dello Esarcato, che dicono essere state Ferrara, Comacchio, e Faenza, ed assediando Ravenna; ma contra questo essendo a richiesta di Adriano Pontefice passato in Italia Carlo Magno Re di Francia Figliuolo di Pipino, ed avendo superato Desiderio, e. posto fine al Regno de' Longobardi l'anno 774. durato intorno a 200. anni in Italia, investi Adriano (a) di quanto era stato fino a que' tempi sotto il governo delli Esarchi. Queste mutazioni di Domini dai tempi di Attila fino a Carlo Magno pati quella parte della Venezia, che ora è compresa tra il Po, e l'Adige insieme con il resto dello Esarcato, benchè altro in essa allora non fosse di considerazione, che le reliquie dell'anticha Città d'Adria; ed io nel descrivere i tempi, e i successi, ho cavato quello, che a me è paruto più vicino al vero, da Procopio (a) da Agathia (b) da Giornande (c) da Leonardo Aretino. (d) e da Paolo Diacono; (e) valendomi appresso del Platina, (f) del Biondo (g) del Sabellico (h) di Fra Leandro, (i) del Tarcagnota, (k) e del Sigonio, (l) nei quali, seguendo l'ordine dell'imprese e dei tempi, ogni uno potrà facilmente trovare i luoghi, che mi hanno servito, ed insieme soddisfarsi di approvare, o rifiutare i tempi, nei quali veramente assai disconvengono i sopranominati Scrittori. Così dunque restò il nostro Paese, come parte dello Esarcato, e pertinenza d'Adria, alla Sede Apostolica; e benchè dopo mancando le forze della Chiesa, e dell'Imperio, tra le altre Città d'Italia, che si drizzavano in libertà, una ne fosse Ravenna, non ne perdettero però mai li Pontefici in tutto la fovranità, nella quale molto erano stati portati innanzi dalle donazioni degl'Imperatori, come quella del Re Pipino, di Carlo Magno, di Lodovico, e di Otto Primo Impe-

(a) De bello Gothor.

(b) Nel luogo fopra citato. (c) De Rebus Gothicis,

(d) De Bello Italico adv. Gothos.

(c) Dell'origine, e fatti de' Longobardi e (f) Nelle vite dei Pontefici. (g) Nella Flaminia.

(h) Dal primo lib. fino all' ottavo dell' ottava Deca incl.

(i). Della Romagna.

(k) Dal lib. 6. della seconda parte fino al 9. incl.

(1) De occident. Imp. & de Reb. Ital.

20-

ratori. Quella di Lodovico è registrata dal Sigonio (a), appresso il quale (b) vediamo fatta menzione di altre di Vido, di Lamberto, è di Otto III. Imperatori, e Re d'Italia in confermazione, e di un'altra di Enrico Primo, che similmente conferma. Quella poi di Otto Primo toccata pur anco dal Sigonio, (c) si trova recitata ad verbum nelli Annali del Baronio, (d) ove si vedono confermate le Donazioni di Pipino, e di Carlo sopranominati, nelli quali erano, come si è detto, comprese le pertinenze dello Estrcato di Ravenna, e specificatamente Acria (e); sebben pare, per quanto ne caviamo dal Sigonio (f), che questo Dominio non fosse così assoluto delli Pontefici, che anco gl'Imperatori non vi avessero la parte loro. Romam dice egli, & Ducatum Romanorum, Ravennam cum Exarcatu, Ducatum Spoletanum cum Tusco, & Marchia Anconitana Pontifici Romano Otho dimisit, reliqua Italia Regi adjunxit. Soggiunge però più abbasso. Et sane quamquam Italia a Rege, eodem-que Imperatore, & a Romano Pontifice tenebatur, non eadem tamen erat in utroque auctoritas. Pontifex Romam Ravennamque, & ditiones reliquas tenebat auctoritate magis quam imperio, quæ Civitates Pontificem, ut Reip. principem, Regem vero, ut summum dominum intuerentur, atque ei tributa, obsequiaque qua dixi praberent. Et Pontificis vires in sacris detestationibus versabantur, quas Christiani Reges tum maxime exhorruerunt; Imperatoris in armis, & expeditionibus, quibus ipsi etiam Pontifices cedere sape compulsi sunt. Pontifex tamen hoc tempore majores in dies opes habuit eximiis studiis faventis Italia sublevatus. Utraque vero potestas sacra erat, & ad conservandam Christianam Remp. instituta. Il fondamento di questo giudizio si cava, per quanto io vedo, dal privilegio di Lodovico registrato, come già ho detto, ad verbum dallo stesso autore (g); poicché in quello, dopo la dona-zione, e confirmazione di quanto aveano donato alla S. Sede Pipino Avo, e Carlo suo Padre, soggionge queste parole: Salva super eosdem Ducatus in omnibus nostra ditione, & illorum ad

(a) Lib. 4. de reb. Ital. an. 817.

<sup>(</sup>b) V. 1. 6. de reb. Ital. an. 891. 6 898. It. 1. 7. an. 998. 6 1. 8. an. 1014.

<sup>(</sup>c) Lib. 7. an. 957. (d) In Tom. XII. an. 962.

<sup>(</sup>e) V. il priv. di Lod por. dal Sigon. l. 4. de reb. Italian. 817. Item l. 3. an. 7552 (f) Lib. 7. de reb. Ital. an. 9/3. v. etiam l. 3. an. 774. on l. 4. an eod.

<sup>(</sup>g) Nel luog. del l. 4. sopra citato.

nostram partem subjectione. Ceterum, sicut diximus, omnia superius nominata ita ad nostram partem per hoc nostræ confirmationis decretum roboramus, ut in nostro, nostrorumque successorum permaneant jure, principatu, atque ditione, ut neque a Nobis, neque a Filiis, vel successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinamentum in quacumque parte minuatur nostra potestas, aut nobis de suprascriptis omnibus vel successoribus nostris inde aliquid subtrahatur Oc. Oraqual si fosse il Dominio della S. Sede sopra Ravenna, e l' Esarcato, questo, senza essere interrotto, se non forse per brevissimo tempo dalla incursione degli Ongari sotto Berengario Re d'Italia l'Anno 903. duro sopra Adria, e sopra il resto del Paese, che gli era d'intorno, e a lei si apparteneva tra il Po, e l'Adige, finche dall'Anno 1160. secondo il Pigna, (b) o 1154. secondo il Giraldi (a) cominciarono (riconoscendo però il Pontesice) a impadronirsi di Rovigo gli Estensi, i quali molto prima erano stati padroni della Badia, della quale però altro non era in essere, che il luogo del Pinzone, come più abbasso vedremo; e questo su conceduto insieme con altri Castelli da Otto I. Imperatore ad Albertazzo Marchese I. d'Este intorno all'anno 970. per Dote di sua Figliuola, e Moglie del detto Marchese (c). Parve poi, che l'Imperatore Federico Barbarossa tirasse a sè in tutto la proprietà di questi contorni, quando dopo l'anno 1162. avendo distrutto Milano, acquistò non solo Bologna, Faenza, e Imola, ma' anco s'impadron' delle Città della Marca Trivigiana; ond'è che abbiamo nella Cancellaria della Vangadizza un Privilegio del detto Imperatore fatto l'anno 1177. 17. Agosto a Isach Abate di quel Monasterio padrone all'ora del Castello della Badia, il qual privilegio sur pubblicato nello istesso tempo in Venezia nel Palazzo del Serenissimo Doge Sebastiano Ziani, e la sostanza del contenuto di esso è, che l'Imperatore riceve quell' Abazia fotto l'Imperial protezione, confirmandogli il possesso di tutti li Beni, che per se o per altri possiede in cadaun luogo, quelli descrivendo particolarmente nel Veronese, Vicentino, Padovano, e Polesine, non dovendo riconoscer altri, che la Maesta Imperiale; liberando l'Abate, Castello, ed abitanti, dal Dominio di cadaun altro Prencipe così Eccle-

<sup>(</sup>a) Nel. secondo lib.
(b) Nel Com. delle cose di di Ferr. ove tratta di Rinaldo primo. (c) Pign. lib. primo an. 970.

Ecclesiastico, come secolare, ed imponendo pena a chi contrafacesse di lire cento d' oro, e della Imperiale indignazione. · Qui a fine, che non si desideri la notizia, che si può avere delle vicissitudini di questi Domini, e dei sondamenti delle ragioni così Ecclesiastiche, come Imperiali, oltra quello che poco fa notai nel privilegio di Lodovico, avvertirò, che, come si cava pur dal Sigonio, il già nominato Federico pretendeva autorità di riscuotere certa ricognizione, che chiamavano Fodrum. dalle Città della Chiesa, e che all'incontro pretendevano li Pontefici, che dalli Imperatori non potesse quella ricognizione esser riscossa, se non al tempo, e per l'occasione della loro Coronazione. Onde avvenne, che Adriano Pontefice si stimò offeso, e si delse di Federico, che suori di questo tempo (a) ad Fodrum in Urbibus Ecclesiæ subjectis exigendum misisser; anzi pare che pretendesse Federico aver ragione, e sovranità sopra la stessa Città di Roma, altrimenti ne sarebbe, com'egli diceva, feguito, ut Imperator Romanus inane solum nomen Dominantis babeat, & Romanam Urbem, unde Imperator Romanus appellatur, in potestate non babeat. Di più si ha da notare, come nella Scrittura della pace, e composizione finalmente seguita l'anno 1176. in Venezia tra il sudetto Imperatore, ed il Pontefice Alessandro III. registrata nel Sigonio (b) ad verbum, non si vede alcuna espressa remozione dalle sopranominate pretensioni; solo parlando delle usurpazioni fatte da' tempi dello Scisma di Vittore Antipapa, che su dopo Adriano, si dice così: Qua a tempore Schismatis, vel occasione ipsius, aut sine ordine judiciario Ecclesiasticis ab Imperatore vel suis erepta sunt, eis restituantur. E più abbasso: De controversiis, que ante rempora Adriani Pontificis inter Eccle siam, O Imperatorem versabantur, sequestres ex parte Pontificis, O Imperatoris constituent, quibus mandabitur, ut eas pro arbitrio transigant, quod si illi non consenserint, judicio stabitur Pontificis, O Imperatoris, vel eorum, quos ipsi delegaverint. E dopo si vede pur anco, che Ravenna viene nominata tra le Città, che stavano per la parte, ed obbedivano l'Imperatore. Ben pare che l'anno 1183. segua pace tra lo Imperatore, e le Città confederate di Lombardia, ed altre d'Italia, nel numero delle quali è posta Ravenna, con questa condizione espressa dalle dette Città,

<sup>(</sup>a) Sigon. de reb. Ital. lib, 14.(b) Lib. citato an. 1176.

Città, che vogliono facere omnia que antecessores earum a morte posterioris Henrici Imperatoris antecessoribus suis sine molestia fecerunt. Hæc autem sunt, dicevano esse, quæ intelligimus Imperatorem babere dehere, & antecessores ejus babuisse, fodrum regale, & consuetum, consuctam paratam cum tendit Romam Corone causa, & pacatum transitum, & commeatum idoneum, pacate transeat, & sine molestia; sacramentum a Vassallis accipiat omni offensione remissa; Vassalli expeditiones pro eo suscipiant, ut solent, cum tendit Romam Coronæ causa. E tanto su conchiuso, e stabilito prima in Italia con gli Ambasciatori di Federico, e poi in Costanza con Federico stesso, onde si chiamò questa la pace di Costanza. Ma quanto alla Santa Sede, avendo Lucio Pontefice l'anno 1183. convocato un concilio nella Città di Verona, ove intervenne anco Federico, addimandò il Pontefice all'Imperatore, che restituisse l'eredità di Matilde, e il resto anco, che era di ragione della Chiesa, e ciò da Federico gli su negato, e dopo la morte di lui Enrico suo Figlinolo tanto su lontano da questa restituzione, che anzi (a) in detrimentum Ecclesiæ Philippum Fratrem, cui Irenem Rogerii uxorem collocavit, Ducem Thusciæ, ac Terræ Mathildis, Marcoldum vero Ducem Ravennæ, & Marchionem Ancona, & Conradum Spoleti Ducem constituit. Ed il Giraldi (b) scrisse, che dallo stesso Enrico sosse ad Obizzo primo da Este donato Rovigo l'anno 1191. benchè (c) altri vogliono, che glielo facesse restituire da Eccelino Monaco, che prima glielo avea levato. Ma successa la morte di Enrico, Innocenzio III.l'anno 1198 con la forza dell'armi, e col terrore del le scommuniche levò dalle mani di Filippo, di Marcoldo, e.di Corrado quanto loro era stato donato di ragion della Chiesa. E perchè Azzo Estense ottenute per eredità della Moglie Marchesella Figliuola di Adelardo, e Nezza di Guglielmo, ambidue Capi dei Guelfi, e della fazione Ecclesiastica in Ferrara, le facoltà dell'uno, e dell'altro, contra Salinguerra Torello di fazione Imperiale si portò, in luogo degli Adelardi, egregiamente sempre parziale della Chiesa, e continuando anco Aldobrandino suo Figliuolo nel buon affetto, e servigj paterni, a questo, che avea con le armi acquistata la marca Anconitana usur-

<sup>(</sup>a) Sig. 1. 15. de reb. It. an. 1195.
(b) Nei comm. di Ferr. ove tratta di Obizzo prino. (c) Casilino f. 22. v. alios v. anco il Sardi.

pata già per innanzi dai Conti di Celano, fu da Innocenzio III. (a) concesso il Vicariato di quella sotto titolo di Marchese ; onde perciò è si ragionevole, che si creda essere per il medesimo rispetto stato allo stesso Aldobrandino, come erede, e successore di Obizzo suo Avo, e di Azzo suo Padre, confermato il Dominio di Rovigo, e così al successore Azzo novello, il quale non su manco benemerito della Santa Sede del Fratello Aldobrandino. Finalmente l'anno 1278. (b) a' tempi di Papa Nicolao III. e di Rodolfo Re, ed Imperatore, al quale era stato concesso il Vicariato della Toscana, questo parrim ipso Vicariatus Etrusci beneficio delinitus, partim Nicolai gratiæ sovendæ cupidus baud invisus fecit, ut Romaniolæ jura, unde modica quædam vectigalia exigebat, Pontifici restitueret, idque publicis tabulis confirmaret. Poi parlando delle Città della Romaniola, soggiunge: ex bis Ravenna, Imola, O Ariminum dicto audientes ex templo fuerunt. Faventini, Forolivienses, & Cesenates, licet multis detrimentis affecti, tamen a Montefeltrio Duce defensi ad deditionem non poruere perpelli. Bononienses ad fidem jurandam vocati, jura Ecclesia se cognoscere velle dixerunt, atque eis cognitis jurarunt. Onde pare, che in questo tempo ogni ragione, che tenesse l'Imperio sopra la Romaniola, si devolvesse al Pontesice, sotto il Dominio del quale cascarono poi anco le altre Città, oltre le numerate, a'tempi di Onorio IV. l'anno 1285. Così non fidubita, che sotto lo stesso Rodolso mancasse in tutto, e si estinguesse il Regno d'Italia cominciato dai Longobardi, e ciò per aver egli consentito, che molte Città comprassero la libertà, e perchè altre ne concesse a diversi Signori con titolo di Vicarj Imperiali; e così anco Obizzo da Este s'impadroni di Modena, e Reggio, e seguitò poi con gli altri Estensi il Dominio del nostro Polesine: ma non so già per certo, se in quei tempi riconoscessero il Polesine dalla Chiesa, come pare che fosse riconosciuto Rovigo dalli Vescovi d'Adria, e da Rinaldo da Este per i privilegj di Giovanni, di Martino, e di Alesfandro, dei quali più abbasso faremo menzione, oppure sedall' Imperio; come pare, che lo riconoscessero dopo il Marchese Nicolò secondo, quando ricevè Adria l'Anno (c) 1433. da Gismon-E

<sup>(</sup>a) Sigon. ad an. 1216.

<sup>((</sup>b) Sigon. lib. 20. (c) Sardi lib. 7. & 8.

mondo Imperatore, e Borso, quando l'Anno 1452. su da Fede. rico III. Imperatore creato solennemente Conte di Rovigo, nella quale azione nè vi ebbe alcuna parte il Papa, nè, per quanto si vede, su fatta con alcuna riserva; anzicchè essendo dopo lo stesso Borso già fatto Conte di Rovigo in Roma l'anno 1471. fu ben da Papa Paolo II. creato Duca di Ferrara; ma niente si vede aggiunto, che toccasse alla Contea di Rovigo. Vogliono gli Istorici de' Veronesi (a), che la loro Città a' tempi di Federico Imperatore abbia avuto ragione, e padronia nella parte superiore del Polesine, nominando particolarmente la Fortezza della Frata, la quale essendo stata occupata, o, come vuole il Sigonio (b), ediscata da Salinguerra Torello, e mentre i Veronesi travagliavano per le guerre, e sedizioni civili de' Traversari ora S. Bonifaci capi della parte Guelfa, e dei Monticoli capi della Ghibellina, fu poi ricuperata dallo esercito Veronese l'anno 1188. Ma il Pigna (c) altrimenti la intende, scrivendo essere bene stata fatta la ricupera di quella Fortezza dai Veronesi, ma in nome, e come collegati di Obizzo V. da Este; come furono pur anco li medesimi in compagnia di Azzo, e Bonifacio da Este alla totale distruzione di quella Fortezza l'anno 1224, nel qual fatto pare, che il Saraina (d) tanto non si sia allontanato dal Pigna. Ben molto più si allontana il Corte (e), mentre attribuisce, secondo il suo solito, tutta questa impresa ai soli Veronesi sotto la scorta di Lamberto Lamberti loro Podestà. Concorda però col Saraina, come ho detto, il Pigna, e molto anco il Giraldi: (f) caviamo però ad ogni modo dalla disposizione dello Statuto di Verona, (g) che la Badia, e suo Territorio sosse delle antiche ragioni di quella Città, ordinandosi, che per continuare l'antica possessione di quella Città sopra la Badia, l' Abate della Vangadizza non possa elegere Podestà, che non sia Veronese. Quale mò sia stata l'antica possessione dei Veronesi, e quando, io non lo so. Ben vedo, che per il Privilegio di Federico sopranominato, e per altri di Sommi Pontefici, e d'Imperatori

<sup>(</sup>a) Panvin, nel 6. l. dell'Ist. Veron. Saraina l. 1. Corne l. 6. (b) Lib. 15. de reb. Ital, an. 1188. (c) Nel 2. lib.

<sup>(</sup>d) Nel luogo citato. (e) Nel luogo citato.

<sup>(</sup>f) Nei Comm. di Ferr. ove tratta di Azzo V. (g) Nel primo l. c. 25.

ratori l'Abazia della Vangadizza, ed il suo Castello, mentre ne furono posseditori gli Abati, mai non conobbe altra superiorità, che della Santa Sede, e delli Imperatori. Servono a conoscere questa verità tutti li privilegi, che, quando tratterò in particolare di questa Terra, anderò commemorando. Ora per quanto aspetta all'elezione del Podestà, se la disposizione dello Statuto Veronese abbia mai avuto luogo, io non trovo alcuna memoria, che me ne faccia fede; come all'incontro trovo nelle Scritture dell' Abazia l' elezione fatta da Bernardo Abate l'anno 1289. 10. Luglio della persona di Gentilizio Domicelli, Cameriero secreto del Pontefice, per Rettore, e Podesta della Terra della Badia, e sue Ville, con provigione assignataglie di 300. Fiorini, Ospizio, e formento per lui, e per la sua Famiglia, con altre onoranze, e condizioni; e ciò per le cause civili, e criminali, dandogli Offiziali della Corte con limitazione di salario; e di più abbiamo la elezione fatta dal detto Gentilizio l'istesso anno 3. Settembrio della persona di Marco Bembo per fuo Vicario nelle cause civili, e criminali, con ampla autorità per l'offizio suo: e di qui caviamo, come innanzi, che questa Terra fosse tenuta da' Padovani. L'Abate eleggeva altri, che non erano Cittadini Veronesi, per Podestà di quel Luogo; anzi come indipendente da ogni altro Prencipe temporale faceva, ed alterava gli Statuti di quella Terra a suo piacimento; ond'è che troviamo nella Cancellaria di questa Abazia Statuti formati l'anno 1271. primo Gennaro, ed aggiunti agli altri dal suddetto Bernardo Abate della Vangadizza concernenti la fedeltà degli abitanti, e la materia de' dazi. Nel resto si sa per certo, che dal tempo che su la Badia posseduta dal Comun di Padova, non conobbe mai il Dominio di Verona; e come che sia vero quello, che scrivono il Saraina (a), il Corte (b), ed Alessandro Canobio, (c) cioè che fosse preso il Castello dell' Abazia del Polefine da Alberto dalla Scala Signore di Verona l'anno 1294. è però anco vero, che gli stessi confessano, quello esser subito stato consegnato a' Padovani, conforme alle condizioni della Lege; nè io trovo nelle Istorie Veronesi altro, che appartenga alla Badia, se non che (d) l'anno 1240. che E

<sup>(</sup>a) Nel 2. lib.

<sup>(</sup>b) Nel lib. 9. (c) Delle Antichità, e fatti di Verona.

<sup>(</sup>d) Saraina l. I.

fu 12. anni dopo l'espedizione della Frata, della quale poco innanzi si è fatta menzione, essendo il Castello della Badia, come dicono, del Marchese Azzo da Este, allora prigione de' Padovani, il Comune di Verona, presa l'occasione di questa sua disgrazia, con sforzo gagliardo di barche armate nell'Adige, e per terra di gente a piedi, e a cavallo, fotto il comando di Ugo Parmigiano Podestà, del Conte Bonifacio da Parenzo, e di Buonacorso dalla Palude, mandò ad assalire questa Terra, la quale essendo ben proveduta di gente e vittuaria sece resistenza, e difesa tale, che su sforzato l'esercito Veronese voltarsi altrove, altro però non acquistando, che il bottino del Castello di Gazzo. Altera molto la verità di questo fatto il Nicolio (a) nel tempo, nel successo, ed in altre circostanze; non facendo punto menzione dello assalto de' Veronessi alla Badia, nè della difesa fatta dalle genti del Marchese, e ciò per ambizione d'introdurvi li Rodigini, i quali non v'ebbero alcuna parte, e vuole che a' Veronesi fossero da Azzo levate le ragioni, che aveano allora in quella terra, privandogli in oltre del Castello di Gazzo, per altro nome più comune detto la Torre del Gaibo; ma perchè non vedo onde sia cavata questa istoria dal Nicolio, nè come dopo lo assalto della Badia i Veronesi possano aver saccheggiato il Castello di Gazzo, fecondo il Saraina se lo possedevono, come si cava del Nicolio; e perchè non vedo in qual virtù di maggioranza levasse Azzo a' Veronesi le loro ragioni sopra la Badia, se non levo loro la possessione, la quale, se crediamo al Saraina, in quel tempo non ebbero; perciò lascierò il giudizio di questa differenza ai discreti lettori. Scrive il Corte (b) ed anco il Sardi, (c) che fosse edificato il Castello di Gazzo l'anno 1198. da' Veronesi poco sotto Lendinara, ove dice, che terminava la loro giurisdizione. Io ciò non voglio, nè concedere, nè negare, non avendo sopra che fondarmi; ma ben ardirò di affermare per vero con le testimonianze del Pigna, e del Sardi di sopra allegati, e con la fede delle Scritture autentiche conservate nella Cancellaria della Vangadizza, che a suo luogo saranno introdotte, essere stato disposto innanzi a questo tempo del Castello della Badia, e di molti beni circonvicini

<sup>(</sup>a) Lib. 2- sotto il millesimo 1227. (b) Nel lib. 6.

<sup>(</sup>c) Nel lib. 2.

dagli Estensi, come di cose loro proprie; per non dir altro del privilegio di Barbarossa del 1177. all'Abate padrone del Castello della Badia, del quale abbastanza si è parlato di sopra; nè di un altro di Papa Alessandro III. anch'esso del 1177. 7. Maggio allo stesso Abate, nel quale si confermano tutte le concessioni, grazie, e prerogative contenute negl'indulti di altri Pontefici, come appunto vengono confermate ad Alicho Abate per un altro privilegio di Celestino Papa l'anno 1196. 25. Giugno in modo, che assai chiaramente costa, li Veronesi non avere in quei tempi avuto che fare nel Castello della Badia; sebbene non voglio io dall'altra parte credere, nè dare ad intendere, che chi fece quel capitolo dello Statuto Veronese abbia parlato a caso, nè che a caso per tanti anni l'abbia approbato la Città di Verona: e tanto sia detto del Dominio de' Veronesi. Quanto ai Padovani, che questi siano stati posseditori, ed abbiano avuto ragioni in tutto il Polesine di Rovigo, ed in Rovigo stesso, dica ciò che vuole il Nicolio (a), se ne trovano testimonianze così certe, che non patiscono opposizione. Bernardino Scardeone (b) sotto il titolo de municipiis, que olim sub Putavii ditione censebantur, O amplius non sunt, numera tutti gli infrascritti con queste formali parole: Anovale, Castrum Francum, Mussolentum, Portus Buffaletus, Rhodigium, Bassianum, Marostica, Angaranum, Abbatia, Lendinaria, Turris Bebiarum, Turris Coriana. Hæc Oppida, cum Patavina Resp. floreret, partim vi partim ultro subdita Patavinis legibus aliquando fuerunt, nunc utuntur suis. Abbiamo dall'Ongarello (c) seguito, ed approvato da Ingolfo Conti (d) e dal P. Portenari, (e) essere state comprate dalla Repubblica Padovana l'anno 1283, due parti della giurisdizione di Lendinara da Antonio, e Rizzardo Cattanei da Lendinara, e da A-mabilia Moglie di Badoero dei Badoeri da Venezia, ma che Obizzo Marchese d'Este non volle vendere la sua porzione, la quale su poi finalmente venduta del 1306. da Francesco, ed Aldobrandino da Este. L'istesso scrive Bortolamio Zacchi (f). Il medesimo Ongarello scrive, come l'anno 1292. Aldobrandi-

<sup>(</sup>a) Nel secondo libro.(b) Nella prima Classe del primo lib.

<sup>(</sup>c) Par. 3. an. 1283. (d) De Rep. Patav. (e) Nel 6. lib. delle felic. cap. 1. (f) Nel 2. lib. dell' Ift. di Padova.

no da Este cacciato di Ferrara venne a Padova, e vendè la sua terza parte della giurisdizione di Lendinara alla Comunità di Padova; e così dice, che l'Abate della Vangadizza vendè pure a' Padovani la giurisdizione del Castello della Badia. Scrive anco, che l'anno 1293 nella Pace tra' Padovani, e gli Estensi, su specificato, che la terza parte di Lendinara di ragione delli Marchesi, e che per innanzi non aveano voluto vendere, fosse de' Padovani. Lascio qui, che per le memorie, che restano, Albertino Mussato, Istorico, e Poeta celebre Padovano, sosse Podestà di Lendinara per il Comun della sua Città : e lascio l' autorità d' una Cronica antica, e del Cortuso. dovendo le parole dell'una, e dell'altro, esser portate più abbasso, ove particolarmente si tratterà di Lendinara. Solo dirò. che l'istesso Cortuso racconta, come del 1308 fosse da Francesco da Este dato a' Padovani Rovigo, e le parole saranno poste più abbasso; ed in oltre lasciò notato, che del 1310. Sub Dominio Paduæ erant Vicentia cum toto suo Districtu, Rhodigium cum Comitatu, Lendinaria, & Abbatia. Scrive il Conti (a) nominato di sopra, essere stato nell'anno 1308. 18. Febraro fermato nel Configlio di Padova dallo Anziano, che si mandassero Ambasciatori a D. Francesco, e D. Rinaldo, i quali erano a Rovigo, acciò venissero a Padova, e ordinassero alle genti Veneziane, e di Fresco, che subito partissero dalla contrada di Arquà della Frata, e da' luoghi circosfanti, e che non dassero alcun danno nelle Terre di Rovigo, e del suo Castello, e di tutto il Polesine, essendo quello del Comun di Padova; stante che alcuni giorni innanzi Aldobrandino, e Francesco da Este aveano venduto ad esso Comune per diecimila lire Rovigo, ed ogni sua ragione, che aveano nel Polesine: e così su fatto. Tralascio il testimonio del Calderio seguito, ed approvato dal Portenari (b), perchè molti lo stimano, e non senza ragione, scrittura apografa, e opera di moderno, e mascherato scrittore, come anco il Cagna, e Tebaldo Cortelieri. Dissimula il Nicolio (c) questa compreda di Rovigo, e il possesso de' Padovani posto dal Cortuso, passando sotto silenzio quanto avea letto in quell'Autore contrario al suo gusto, poicche con sonda-

M . 11 . 111

<sup>(</sup>a) De Rep. Patavina.(b) Nel luogo 5. citato.

<sup>(</sup>c) Nel secondo lib.

mento di verità non era possibile il consutarlo; ma solamente dice, essersi collegati Aldobrandino, e i Padovani, cedendo a questi l'Estense il suo terzo di Lendinara, e l'Abazia: così mentre pretende vanamente il Nicolio, che Rovigo dai suoi principi sia sempre stato Terra principale per se stessa, e non mai dipendente, nè soggetta ad altri, nota (a) per trascuraggine Padovana lo aver scritto, che la Contea di Rovigo sosse antico patrimonio di Padova, e che Rovigo sia stato signoreggiato da' Padovani; ed accusa quei tali, che divulgarono questa appresso di lui riputata menzogna, non avendo prima diligentemente voltati gli annali della loro Città, e le scritt ure delle Cancellarie di quella, a fine di chiarirfi, se possano mostrare quali provigioni siano mai state fatte da' Padovani per Rovigo, come ne fecero per Vicenza, e altri loro sudditi. Qui resto più di quello che si possa credere maravigliato, scoprendo, non avere avvertito il Nicolio, che ove il Cortuso (b), contro il quale, se mi è lecito indovinare, indrizza la sua invettiva, ha detto parlando di Rovigo, tanquam suum patrimonium proprium, non abbia inteso nè si debba intendere, che il Polesine sia stato proprio patrimonio di Padova, ma ben di Francesco da Eîte. La serie delle parole formali del Cortusoè questa: Statim post mortem Marchionis (intendi di Azzo, e del 1308.) Dominus Franciscus furtive introivit Rhodigium, & habuit Lendinariam cum quibusdam Castris, quæ omnia dedit Communi Paduæ tanquam suum patrimonium proprium. Tralascio, che volendo il Nicolio provare l'indipendenza di Rovigo, introduca li confini del Padovano posti da Bernardino Scardeone, ch' egli chiama Giovanni Scardonio Istorico e Poeta, non osservando, che lo avere il Territorio Padovano confini, i quali escludano il Polefine, niente importa per escludere il Dominio di Padova sopra Rovigo; come non importa per escludere quello di Vicenza conceduto senza alcuna difficoltà dal Nicolio: al quale non rimprovererd che sia cascato nella negligenza, ch'egli riprende nei Padovani, non avendo ben voltate, ed esaminate le seritture antiche delle Cancellarie del Polesine, nelle quali altri (c) osservò, ed oculata fide intese questa verità dell'essere stato Rovigo

<sup>(</sup>a) Nel libro citato, (b) Nel primo libro. (c) L' Aut. del Zago.

vigo a' Padovani soggetto. Solo mi restringerò alla risposta della richiesta fatta da lui agli Istorici Padovani, che chiama opinionisti, acciò mostrino le provigioni fatte per Rovigo, come possono mostrar di Vicenza; e metterò prima in considerazione gli incendj, i sacchi, le asportazioni, e altre simili cause, che rovinano, e spogliano gli Archivj, e le Cancellarie, onde restiamo privi della cognizione di molti avvenimenti notabili appartenenti al pubblico delle Città; e per mostrare, che ora non parlo a caso, avvertirò cosa, che dovea prima avvertire il Nicolio, avendo, come professa, letto Gulielmo Cortuso, il quale (a) parlando della Battaglia civile tra Marsilio, Nicolò, Obizzo, ed altri Carraresi da una parte, e Paulo Dente con suoi seguaci dall'altra, seguita in Padova l'anno 1325. per occasione della morte di Gulielmo Dente ammazzato da Ubertino da Carrara, e da Tartaro da Lendinara; dice, che dopo superato, scacciato, e bandito il Dente, Ubertino, e Tartaro venuti in Padova assalirono, e ammazzarono Pollione dei Beccadelli Bolognese Podestà di Padova con tutta la sua samiglia, e insieme, durando quel furore, abbruciarono tutte le scritture, e ragioni, ch' erano negli archivi della Città. Le parole del Cortuso sono queste: in bac die ruerunt omnia jura Communis, nam spoliato Palatio per gentem rusticam, & enormem, de publicis scriniis tracta jura Communis fuerunt igne, ac ferro cremata in damnum maximum, & opprobrium Civitatis. E se questa considerazione non soddisfacesse pienamente a fine di rimovere ogni disficoltà, porterò in mezzo cosa, della quale sarà facile a cadauno il certificarsene. Cerca il Nicolio, che si mostri qual provigione abbia mai fatto il Comune di Padova per Rovigo, come può mostrar di quelle fatte per Vicenza. A questo rispondo, che mercè delle ingiurie del tempo, e degli uomini, le quali accompagnano le vicissitudini del mondo, non trovo io, nè forse troverà alcun altro, provigioni per Vicenza, eccetto una sola nello Statuto vecchio di Padova scritto in bergamina, e conservato nella Cancellaria della Comunità, ed è che : Decernitur quod ponatur Potestas Vicentiæ pro Communi Paduæ, & Curiales sint Cives Paduæ, e ciò in conformità di quanto scrive il Sigonio (b), che dopo la morte di Eccelino Vicerini sese Pa-

<sup>(</sup>a) Nel terzo libro:(b) Lib. 19. de reb. Ital. an. 1259;

tavinorum fidei commisere, atque ab eis Prætorem accepere. Ora se si troverà una cosa simile di Rovigo, che dirà il Nicolio? Nel Registro scritto in bergamina con coperte verdi, conservato nella sopradetta Cancellaria, a sogli tre si legge un Istrumento celebrato per Domino Pietro Antonio Silvestri Figliuolo del Spettabile Domino Antonio Silvestri Cittadino di Rovigo, e pubblico Notajo fin dall'anno 1318. nel quale si dice Obizzonem de Carraria esse Porestatem Rhodigii pro Communi Padua. Questo su quell'Obizzo da Carrara, che, come narra il Cortuso, (a) ammazzò sua Sorella per causa d'onore l'anno 1324. e l'anno seguente intravenne, come ho detto poco fa, nella battaglia civile tra i Denti, e i Carrareli, nella quale fu ferito in faccia, e perdè quattro denti, e dopo tre anni su satto Cavaliere da Cane Grande dalla Scala. Così vedendosi, che la sua Podettaria di Rovigo fu dieci anni dopo, che il Comune di Padova acquistò quella Terra dagli Estensi, non si può negare, che per più d'una decina d'anni sia stata sotto il Dominio Padovano. Dico per più d'una decina d'anni, perchè trovo, che i Padovani tennero il Polesine certo sino al 1324. avendo io letto le infrascritte parole in una Cronica Padovana scritta in bergamina da Pietro Paolo Vergerio da Giustinopoli, ove tratta de Principibus Carrariensium, O gestis eorum nel cap. de Jacobo Grandi fol. 14. fotto il millesimo 1324. Interea Estenses Marchiones, ut antea constituerant, Pollicinium Rhodigii, quod sub divione Paduanorum erat, armati invaserunt, eumque, quod facile factu fuit, indefensum celeriter suæ ditioni vindicaverunt. Nè qui lascierò di notare, come nello stesso Registro verde poco fa nominato sia un altro Istrumento celebrato l'anno 1111. per un tal Bonacossa Notajo Figliuolo del quondam Nascimbene da Lendinara, nel quale si dice, che Lendinara sia distretto Padovano; in conformità di che horitrovato scritture de' tempi molto posteriori nei Collettanei di Viviano Fantoni da Lendinara: 1259. f. 61. Testamentum Domini Conradi de Lendinaria, in quo subscripsit Bernardinus Filius Domini Andre æ de Casellis a Domino Vinciguerra Corte Veronensi Notario dicens se hoc exemplum auscultavisse coram Domino Gulielmo de Villa Co. mitis Judice, O' Vicario Domini Jacobi quondam Domini Ravennæ de Padua Potestatis Lendinariæ die 29. Maii 1298. Indictione

xi. 1307. pag. 3. la seconda comincia: 1307. Indiet. dieta, vid. prima, die 6. Mensis Maii in Terra Lendinaria, Padua districtus: in Capitulo Fratrum Minorum præsentibus Domino Fulcone, &c. Item pag. 48. la 2. sta così. 1307. Indictione V. die 10. Mensis Aprilis Cato Filius Magistri Benvenuti Pilliparii Notarius a Domino Vinciguerra Comite Veronæ Notarius nunc in offitio Communis Lendinaria, existens supradictum Instrumentum a suo authentico exemplavit jussu, O auctoritate Nob. Viri Domini Fulconis de Comitibus Paduæ Potestatis Terræ Lendenariæ, pro Communi Paduæ. E al fol. 49. un'altra Scrittura del 1309. Indictione VII. die 14. Martii Lendenariæ Paduæ distri-Elus sub porticu domus habitationis Domini Zilii quondam. Roffini de Passafrianis; Dominus Zilius prædictus jure livelli, atque in actis Domini Petri Filii Domini Joannis de Rosa de Frata Notarii. Un' altra scrittura pag. 65. in principio, comincia così: 1316. Indictione XIV. die V. mensis Madii in Lendenaria Paduani districtus Prandinus Notarius Filius quondam Domini Montis Tabernarii de Lendenaria jure proprio vendidit, Oc. e più abbasso. Ego Cato Notarius Filius Domini Benvenuti Pelliparii de Lendenaria &c. Item un'altra pag. 49. 1317. Indictione XV. die 7. Januarii Lendenariæ Paduæ districtus sub porticu domus habitationis Gerardi, &c. præsentibus Domino Jacobo de Trottis de Ferraria, qui nunc habitat Lendenarie, Dominus Rizzardus dictus Tartarus quondam Domini Alexandri de Cattaneis de Lendenaria vendit ser Bonifacio Spaulatori quondam Domini Becamini de Montesilice, qui nunc habitat Lendenaria, jure proprio petiam unam terræ arat. O vin. duorum camporum, vel circa in fundo, O Territorio Lendinariæ in contracta pontis terræ infra hos confines Oc. ab alio capite Dominus Albertus quondam Domini Ottonis pretio quinquaginta librarum Venetar. Ego Petrus quondam Domini Joannis de Rosa de Frata Notarius rogatus O'c. Item un'altra pag. 53. la seconda 1393. Indictione 3. die Sabathi 12. Mensis Junii Paduæ in Factoria Magnifici Domini infrascripci'. Nob. Vir Lucas de Leone Nob. Viri Domini Checchi de Leone Civis Paduanus de Contracta S. Urbani tanquam procurator & procuratorio nomine Magnifici, & Genero sissimi Domini Francisci de Carraria Paduæ Oc. jure Livelli perpetualis investivit Mrum Albertum Pelliparium quondam Giberti de Lendenaria de una Domo de lignamine cooperta de paleis posita intra Terram Lendenaria a latere Sancti Blasii, cui cobæret ab una parte Athesis mediante via publica, ab alia Joannes quondam Nicoletti Serzani pro dicto MaMagnifico Domino, ab alia jura dicti Magnifici Domini, que solebat tenere Capitaneus Porte Sancti Blassi.

Sol x. pt.

Sub annua pensione libr. quatuor &c.

Ego Zilius quondam Facini de Calvis de Montagnana Civis, O habitator Padua in Quarterio Pontis Mol. centen. & contracta S. Leonarti, ut Gc. Di più trovo nelle note del già nominato Fantoni, che Albertino Mussato Istorico, e Poeta celebre Padovano, sosse Podestà di Lendinara a' tempi, che il Comune di Padova era Padrone di questa terra; e cita una Cronica Padovana a carte 230. Quanto alla Badia non solo per le sopra allegate attestazioni de' Cronisti Padovani, ma per il contenuto d'altre scritture authentiche, fu pure anch'essa con il suo Territorio soggetta a Padova, non già per compreda, come scrive l'Ongarello, ma per composizione seguita l'anno 1298. 30. Ottobrio fra lo Abate, ed il Capitolo de' Monaci, che v'era padrone da una parte, e il Comune di Padova dall'altra, con quelle condizioni più onorevoli, che per la terra e Cittadini si possano desiderare. Questa scrittura può da ogni uno esser veduta nella Cancellaria della Vangadizza insieme con alcune altre, le quali danno lume del tempo, dell'occasione, e del modo, col quale passò questa Terra fotto la Signoria de'Padovani. E per scrivere qualche cosa delle suddette memorie, le quali a mio giudizio sono altrettanto notabili quanto poco palefi, dirò trovarsi in quella Cancellaria prima un Breve di Papa Alessandro IV. del 1292. 6. Maggio contra il Comune di Padova, acciò restituisca all' Abazia tutto quello, che gli aveva usurpato, e specialmente la catena del transito dell' Adige nel luogo del Pinzone, minacciandoli la scommunica. Similmente un altro Breve del 1293. 5. Maggio pur del detto Pontefice di scommunica contra il Comune, e nomini di Padova, i quali non aveano voluto obbedire nel fare la restituzione delle suddette cose usurpate all'Abazia, nè cessato di turbare le sue giurisdizioni col mandare in quella Terra il Podestà Padovano. Di più di Papa Nicola, nel qual esorta Alberto Capitanio, ed il Comune di Verona a prestare il suo aiuto, ed assistere all' Abate della Vangadizza, acciò possi godere la sua Abazia, e la sua giurisdizione:

ne: e questo su nell'istesso anno 1293. 28. Luglio. Si trovano anco lettere dell' Abate della Vangadizza scritte del 1296. 16. Decembrio al Podestà, e Comune di Padova, acciò si acquietino, e cessino dalle usurpazioni, e turbazioni fattegli. Finalmente abbiamo il sopranominato Istrumento di composizione tra l'Abate, e Capitolo dei Monaci da una parte, ed il Comune di Padova dall'altra, celebrato l'anno 1298. 30. Ottobre, nel quale il detto Abate per ragion di Feudo investisce il Comun suddetto, senza obbligo di alcuna fedeltà, omaggio, o altro servizio, della giurisdizione della Badia, Villasuora, Venezze, Vangadizza, Zello, Viola di Polesine, e Francavilla per quanto quella si estende; intendendo per detta giurisdizione la potestà, ed autorità di render ragione, e giudicare sopra quelle cose, le quali civilmente, e criminalmente si aspettano al foro secolare. Medesimamente le condanne, colte, ovvero Dadie di eserciti, cavalcata, custodia, e guardie, la Catena del Pinzone, e Dazi con tutta la potestà di dette Terre, riservando al detto Monasterio il resto delle entrate ad esso spettanti, e tutti li servizj, prestazioni, libertà, omaggi, servitù, consuetudini, e cadauna altra ragione nelle Terre, e Ville soprascritte, e loro abitanti, e nei campi, vide, pascoli, boschi, paludi, venazioni, pescagioni, molini, e lora poste, ed altre cose ivi descritte presenti, e venture; e che appresso non abbia ad essere aggravato il detto Monasterio, nè la sua famiglia di alcun carico, o pubblica fazione, con riferva anco all' Abate di giudicar le cause, e delitti così civili, come criminali, che seguissero tra li suoi entro i termini di esso Monasterio, con altre prerogative, le quali per brevità tralascio, sacendosi concambio de' Beni tra detto Comune di Padova, e l'Abazia, con la particolar descrizione di quelli e con patto espresso, che li abitanti nella Terra della Badia, come Cittadini devoti, e fedeli amici del Comun di Padova, debbano godere li Benefici delli Statuti così fatti come da farsi per lo avvenire dal detto Commune, come godono li veri, e diletti Cittadini di Padova, ordinando, che queste convenzioni debbano essere registrate, e notate in tre luoghi, cioè una copia nelli Statuti del Podestà di Padova, un'altra nella Cancellaria del Comune della detta Città, e la terza nella Sacrestia dei Frati Minori di Sant' Antonio Confessore, acciò perpetuamente possano, e debbano esser con-

conservate, nè per alcun modo corrotte, o viziate, e questa composizione, e Investitura su approbata da Bonisacio Papa con le condizioni contenute nelle Bolle. E perchè cavavo di sopra dagl'Istorici Padovani, essere stata cessa la Badia alla Repubblica di Padova dagli Estensi l'anno 1294. che su appunto in quei tempi, che il Papa ammonì, ed interdisse il Comune di quella Città, perchè molestava l'Abate, s'ha da credere probabilmente, che i Padovani fondassero la loro pretensione, e si movessero a molestare l'Abate sopra la detta cessione degli Estensi o giuri-ridica, o non giuridica ch'ella si sosse resta sin qui sussicientemente provato, che i Padovani a' tempi delli Marchesi d'Este ebbero padronia, e ragioni in tutte le tre già nominate Terre del Polesine, le quali surono poi restituite a Rinaldo Terzo, come attesta il Pigna (a), l'anno 1317. e da quel tempo lo possederono gli Estensi sin che su loro levato da Francesco Novello da Carrara nella guerra, che mosse l'anno 1390. per vendicarsi col Marchese Alberto di Ferrara, il quale era stato a' fuoi danni, quando a lui, ed a Francesco il vecchio fu levata la Signoria di Padova da Gioan Galeazzo Visconte Duca di Milano detto il Conte di Vertù, e per ciò mandò il Conte da Carrara suo Fratello naturale a metter campo alla Terra della Badia, la quale ebbe per forza il di 17. Settembre di quell'anno, come ebbe alli 24. dello stesso mese anco Lendinara; poi passò all'espugnazione di Rovigo, d'onde su richiamato per la interposizione degli Ambasciatori Veneti, che procurarono la pace, che su poi conclusa in Venezia con condizione, che pagasse il Marchese quindicimila Ducati d'oro al Signor di Padova, e che all'incontro questo restituisse allo Estense Lendinara, e la Badia. Fu dopo impegnato Rovigo, e le altre due Terre del Polesine dalli Commissari di Nicolò Terzo (b) Marchese d'Este l'anno 1394. (c) a' Veneziani per Ducati cinquantamila, e per lo spazio d'anni cinque. Ma nata l'anno 1404. guerra tra' Veneziani, e Francesco da Carrara, per gli accidenti occorsi sotto Vicenza, e per i tagli dell'Adige all' Anguillara satti dal Podestà di Rovigo a danno del Carrarese, questo indusse il Marchese Nicolò suo Genero a rompere, come fece, la guerra alla Signo-

<sup>(</sup>a) Nel 4. libro.
(b) Il Sardi dice Nic. secondo.
(c) Il Casilino dice 1395. f. 23. v. le note del settimo lib. del Sardi el confronta ; ed aggiungi.

gnoria di Venezia, ed avendo subito per servizio di lui mandato in Polefine Luca da Lione con buon numero di soldati ordinò, che si unisse con il Conte Mansredo da Barbiano Generale del Marchese, e così il Marchese ben provveduto di gente a piedi, ed a cavallo andò prima alla Badia, e subito gli furono dai Cittadini aperte le porte, il simile facendo anco quelli da Lendinara; poi impadronitosi con la medesima fortuna di Arquà, pose il campo a Rovigo, ove in persona venne il Signore da Carrara in tempo, ch'era forzato il Marchese partirsi per andar a provedere, che i Veneziani non espugnassero le fortificazioni fatte a Santo Alberto; e perchè nei primi assalti di Rovigo su ferito il Carrara, onde gli bisognò ridursi a Padova per esser curato, rimase solo it Barbiano, il quale strinse in modo quel Castello, che forzò il Conte Francesco dall'Aquila Capo di quel presidio a renderglielo a patti il giorno 28. di Ottobre. Presero frattanto i Veneziani le Bastie di Santo Alberto, e strinsero di tal modo Ferrara, che necessitarono il Marchese a chieder la pace, la quale ottenne col restituire a' Veneziani tutto il Polesine, e disfacendo tutte le fortezze fabbricate sul Po; del quale accordo avendone il Marchese dato parte al Carrara suo Suocero, ed avendo i Veneziani alli 8. di Aprile dell'anno 1405. fatta l'entrata di tutto il Polefine, e posti i loro presidj nelle Terre, risolse il Carrara di passar di nuovo sopra il Polesine, ove per forza prese il Castello di Venezze, ed il Castel Gulielmo, e dopo andò col campo sotto Rovigo. Ma abboccandosi con lui il Marchese venuto a quest'effetto da Ferrara, operò con prieghi, e con ragioni, che levato il campo con la sua gente se ne ritornasse a Padova; e così rimase in questo tempo alla Repubblica di Venezia il Polesine in virtù del prestito delli Ducati cinquantamila, finchè l'anno 1438. 25. Settembrio (a) fu al detto Marchele Nicolò Terzo restituito, tuttochè non avesse intieramente esborsato il prestido, e ciò a fine di levarlo dall'unione col Duca di Milano; contra il quale allora facevano guerra di conseguenze molto maggiori. Così goderono gli Estensi il Polesine di Rovigo sino a' tempi di Ercole Primo Duca di Ferrara, quando l'anno 1482. diede egli cause alla Repubblica di Venezia di moverli guerra per lo spi-

<sup>(</sup>b) Il Casilino dice 25. Azosto f. 23.

rito, ch'ebbe di levarsi da presso il Visdomino, Veneziano, scommunicato, e cacciato di Ferrara dal Vescovo, perchè avesse satto carcerar certo Prete, nelle quali operazioni fu tenuto per fermo esservi intravenuto l'ossizio, e l'intendimento del Duca. Il Sardi (a) rappresenta diversamente queste cause di rotture tra il Duca, e li Veneziani, e riversa le cause tutte sopra i Veneziani; e pure anco per altro avea egli provocati li Veneziani, mentre stimandosi ben appoggiato per il Maritaggio di Leonora Figliola di Ferdinando di Arragona Re di Napoli, facea fare contra le convenzioni sali a Comacchio, non volea pagare i soliti Dazj, ed avea piantate alcune sortezze a Cavargere (b). Aggiunge il Corio (c) un'altra causa, perchè da Lodovico Sforza suo Genero si avea lasciato indurre a negare il passo alle genti Veneziane, che doveano andare ad aiutare il Rossi; dalle quali ingiurie mossi i Veneziani collegati con Sisto Papa gli mossero guerra, e gli levarono prima Adria, e Comacchio, e da lì a pochi giorni Castel Gulielmo, e la Torre di San Donato; e dopo anco Rovigo, Lendinara, e la Badia; i popoli delle quali Terre furono molto ben trattati, e con felici auspicj sermati nella divozione del Nome Veneziano dalla molta umanità, e destrezza di Agostino Barbarigo allora Capitanio di Padova, e destinato in quei frangenti al registro, e stabilimento delle cose del Polesine. E seguendo poi l'anno 1483. (d) nel mese di Agosto la pace, in questa su accordato, che il Polesine restasse a' Veneziani. E perchè il principio, ed il fine di questa guerra successe nei tempi, e sotto gli auspicj del Doge Giovanni Mocenigo, surono nella sua Sepoltura scolpite le tre Terre del Polesine, sotto il capo Rovigo, nel mezzo Lendinara, e da piedi la Badia con questo Elogio (e).

Dux Joannes Mocenigus Thomæ Patrui, & Petri Fratris Ducum secutus vestigia, Bellum Ferrariense invitus gessit, & Rhodigii Peninsulam adjecit imperio, pacem coluit, con quello che siegue.

Possedè da questo tempo la Repubblica Veneziana il Polesine di Ro-

(e) Pet. Marc. in Jo: Mocenico.

<sup>(</sup>a) V. le le note del Sigonio nei Summarj.

<sup>(</sup>b) Piero Marcello de vita, & mor. Ducum Venet. in Jo: Mocenico, & Pet. Justinianus 1. 9.

<sup>(</sup>c) Part. 6. (d) 11 Corte, il Casilino, e il Sardi dicono del 1484.

Rovigo, come cosa, sopra la quale aveva acquistata assoluta, e legittima proprietà, sinchè dopo la rotta di Ghiarra d'Adda seguita l'anno 1509. fu occupato da Alfonfo. Secondo Duca di Ferrara; ma non passarono sei mesi, che la ricuperarono i Veneziani, a' quali dopo molte ma brievi vicissitudini di perdite, e di vittorie, l'anno 1513. fu di nuovo tolto dal medesimo Duca Alfonso con l'aiuto di Massimiliano Cesare, e con l'opera di Don Raimondo di Cardona Vicerè di Napoli, dal quale furono posti ad alloggiare nel Polefine gli Spagnuoli in gran numerol, aggravando le tre Comunità di Rovigo, Lendinara, e Badia di contribuire alla Soldatesca ventimille stara di formento, così avendo comandato Ferdinando d'Arco Commissario dell'Esercito Imperiale, E perchè succedeano sempre queste perdite, ed occupazioni con facilità a chi era padrone della Campagna, non essendo mai stata nel Paese Fortezza di considerazione, facilmente crederò quello, che ho trovato nelle memorie dei nostri Maggiori; cioè che in quelle rivoluzioni talvolta in brevissimi spazi di tempo si mutasse Signoria, intanto che sino tre volte al giorno entrassero, ed uscissero nelle Terre i soldati dall'una, e dall'altra parte. Finalmente l'anno che seguì 1514. 21. Ottobrio di Sant' Orfola il Polesine su riacquittato per la Repubblica dallo Alviano (a) col mezzo del valore, ed opera di Baldissera Scipione Lucchese, cacciandone gli Spagnuoli, dai quali era tenuto per il Duca, benchè dopo vi tornassero a svernare, governando (b) a Rovigo un loro Capitano di nazione Tedesco detto il Rizzano, ed alla Badia un tale Don Robles Spagnuolo, posti dal Vicerè Don Raimondo, dal Marchese di Pescara, e da Prospero Colonna, che allora maneggiavano gli affari della guerra, e comandavano agli Eserciti Imperiali, e Spagnuoli, e vi dimorarono fino al Giugno dell'anno seguente 1515, che partendo lasciarono libere le Terre, e i Contadi da una infinità di miserie lacrimabili, le quali furono raccolte e particolarmente spiegate da Giacomo Brello Dottore, e Cittadino di Lendinara. Tra queste su il tributar del grano sopra le forze della Comunità per tutta la Soldatesca, la distruzione incredibile di bestiami, in modo che i coloni abbandonarono le Ville; e quei pochi, che non puotero, o non vollero fuggire, furo-

<sup>(</sup>a) Parut. l. primo e secondo. Giovio î. 12.
(b) V. il Guicciard. f. 250: 283. Nicolio f. 232.

furono constretti ad arar con gli asini. Le violenze satte alle Donne, le estorsioni, ed i tormenti dati a chi era in opinione di aver danari, li abbruciamenti delle case erano stimate gravissime calamità; ma tutte surono avvanzate dalle innondazioni seguite per i tagli, che alla loro partenza diedero que' barbari negliargini dell'Adige, a fine di totalmente distruggere il Paese; e dopo la grave mortalità, e malignità di sebbri pestilenti nate dall'aria insetta per la corruzione delle acque, superò ogni più barbara insolenza la caparra che s'ebbe dai Ferraresi al principio di quella guerra; (a) e su aver pelato in pubblico a pelo per pelo il Castellano Veneto di Rovigo, quando su presa quella Terra per il Duca da Ugucione Contrari, e da Rinaldo Sagrati: e così da quel tempo sino al di d'oggi per spazio di cento e quindici anni ha riposato, e riposa sotto l'ombra, e protezione del Serenissimo Dominio Veneto.

Ebbe il Polesine sotto il nome di Contea di Rovigo l'anno 1452. una sua propria Arma concessa da Federico Terzo Imperatore al Duca Borso da Este, che in quel tempo ne era padrone; e questa dal Pigna (b) viene descritta con queste parole. Rhodigii quoque Comitatum proprio insigni distinxit; id autem suit Aquila divisa partim nigra luteo in colore, partim argentea in cœruleo depista ad lævam alteri annexa, Atestinæ Gentis ergo; utriusque tamen partis collum, & caput distincta eminebant, videbaturque Augustalis instar una, sed biceps Aquila coronam sustinens. E così la mette anco il Sardi (c) notando, che nella cerimonia della Creazione del Duca, la quale si facea in Ferrara, andando Borso all'Imperatore, che sopra un palco lo aspettava, gli erano portati innanzi tre stendardi di zendado, uno verde da Francesco Ssorzatello da Rovigo con l'Aquila nera Imperiale congiunta con la bianca insegna dei Principi d'Este, l'altro anco egli verde tenuto da Vincislao Rangone Modenese con l'Aquila bianca; il terzo rosso da Pietro Marocello

Cavaliere Ferrarese.

G

ADRIA

<sup>(</sup>a) 1509. (b) Lib. 7. f. 567. (c) Lib. 8.

## 

## ADRIA.

Dria, ed Atria, parlando della Veneta, come nota il Ca-faubono (a), sono nomi ambigui, poiche Trogo (b), Livio, (c) Strabone, Tacito, (d) e Eustazio (e) la chiamano Adria. (f) Altri, come Tolommeo, (g) Stefano, (b) e Plinio, (i) la nominano Atria. Il Casaubono inclina al nome di Atria, e così anco il Barbaro (k); nè il Sabellico (l) fu lontano dalla loro opinione. Io seguiterò il nome più comune, e più conforme a quello, che oggidi si trova essere in uso: e per venir alli principi, ripetendo questi altamente, noterò esfere stata attribuita a Diomede la origine di due nobilissime, e antichissime Città, le quali appartenendo alle paludi di qua dal Po, dette fette mari, hanno avuto grande imperio nell'Adriatico, e queste sono Adria, e Spina. Dicono, che mentre si trattenne Diomede alla guerra di Troja, la moglie Egiale si accostò a Cillabari Figliuolo di Stenelo mossa da granlibidine, o, come pare ad altri, dal configlio di Nauplio padre di Palamede; e che perciò Diomede mosso o da vergogna, o da timore di essere ammazzato dalla moglie, e dallo adultero, i quali s'erano delle sue sostanze impadroniti, deliberasse voltarsi altrove. Altri dicono, che tornato a casa se ne suggisse, e capitando a questi lidifabbricasse le dette due nobilissime Città. Di Spina abbiamo l'autorità di Plinio, (m') dove scrive: Hoc autem Eridanum ostium dictum est, aliis Spineticum, ab Urbe Spina, que fuit juxta prevalens, ut Delphicis creditum est the sauris condita a Diomede.

(a) Nelle annot, sopra il 5. di Strabone.

(b) Lib. 20. (c) Lib. quinto. (d) Lib. quinto.

(e) Lib. 3. Histor. (f) In Dionys. Alexandr. de situ orbis Comm. 54.

(g) Lib. 3. ubi de Civitatibus Venetiæ. (h) De Urbibus.

(i) Lib. 3. cap. 16. (k) Nel luogo citato.

(1) Nelle correzioni di Plinio:

(n) Lib. 2. En. 9. (n) Nel luogo citato.

Di Adria abbiamo quella di Stefano, (a) le cui parole nel Greco, poiche non l'ho potuto veder tradotto latino, stanno così. Ατρία πολις Τυρρηνίας Διομίδες ατίσμα, καιμώνος πλέυταντος, καί μετά το διασωτήναι Αιθρίαν και παρεφταρη παρά βαρβάροις το ονόμα; e quette ad verbum vogliono dire così. Atria Civitas Tirrenia, vel Tusciæ Diomedis ædiscium hieme navigantis, & postquam inco-lumis evasisset appellasse Æthriam & corruptum suit apud barbaros vocabulum. Fu dunque dal primo suo sondamento chiamata Etria, quasi volesse dire serenità, mediante la quale arrivato a questi lidi s'era salvato dal pericolo del mare. Tutto ciò si sa credibile per il Tempio, che vuole Strabone (b) essergli stato edificato appresso il Timavo nell'intimo seno dell' Adriatico, e per la piratica, che esercitarono i suoi compagni, i quali per ciò si finsero cangiati in uccelli, che volando attorno il suo Tempio a tutte le altre Nazioni fossero infesti, eccetto ai Greci. Aggionge anco Strabone, (c) che i Veneti ebbero in gran venerazione Diomede, al quale erano soliti sacrificare un cavallo bianco, onde stimò, ch'egli in questi mariavesse avuto dominio, e supremo comando. Dionisio Alicarnasseo (d) parlando di Spina dice, che i Pelasgi partendo d' Asia per consiglio dell'Oracolo navigarono in Italia, la quale in quei tempi era detta Saturnia, e che dall'impeto dell'ostro furono portati ad una delle foci del Po detta Spinetica, ove lasciando le navi, e la gente meno atta alle fatiche, affine di avere un ficuro ricovero, qualunque volta le loro inchieste non succedessero profperamente, cinsero di mura gli alloggiamenti, portando dalle navi le cose necessarie per il vivere. E perchè le imprese ebbero felice esito, vi sabbricarono poi la Città, e dal nome della so-ce la nominarono Spina. Passando poi le cose di bene in meglio, e per traffichi marittimi avvanzando di fortuna tutti li circonvicini, restarono per gran tempo padroni del mare, in modo ch'erano soliti mandare in Delso le più magnifiche decime di tutte le altre Città, finchè dalla moltitudine dei Barbari furono costretti di abbandonare la Patria, la quale restò poi desolata in modo, che a'tempi di Strabone appena se ne

<sup>(</sup>a) De Urbibus.
(b) Nel luogo citato.
(c) Nel luogo citato.
(d) Lib. primo.

vedeano piccoli vestigj. Spina, dice egli (a) hoc quidem tempore viculus; at quondam Graca Civitas, & quidem celebris. In Delphis Spinensium thesaurus commonstratur, aliaque de ipsis memoriæ mandata sunt, apud quos maris crat imperium. Eam, ut traditur, unda maris alluerat. Nunc locus nonaginta a mari stadiis distans in mediterraneo jacet. Da quello dunque stesso Diomede, o da quel-Ii stessi Pelasgi, che edificarono, e abitarono Spina, è probabile, che fosse edificata Adria, o nel medesimo tempo, o poco dopo, se è vero, che anco questa sia stata Città Greca, come afferma Giustino (b) abbreviatore di Trogo, le cui parole sono queste. Adria quoque Illyrico mari proxima, qua O Adriatico mari nomen dedit, Graca Urbs est, O. Arpos, quam Diomedes exciso Ilio naufragio in ea loca delatus condidit. Dalle quali caviamo secondo il buon senso, che Adria sosse ben Città Greca, come anco Arpos, ma che Arpos solamente, e non Adria, fosse fabbricata da Diomede: cosa, che molto quadrerà a quelli, che hanno stimato, Diomede dopo la partenza da Argo essere capitato in Puglia; ove occupato il Monte Gargano, e ricevuto da Dauno a parte del Regno edificasse Arpos, e, come leggiamo appresso Strabone, (c) anco Canusio, e Siponto, ed ove finalmente da esso Dauno con insidie fosse fatto ammazzare; e di ciò pare, che se ne possa cavare qualche prova anco da Plinio, (d) ove dice, Arpi esfere stato edificato da Diomede, e che Dauno, dal quale la regione Daunia avea preso il nome, fosse suo suocero. Nè da questa opinione si discostò Ovidio (e) in quei versi:

At Venulus magnam profugi Diomedis ad urbem Venerat, ille quidem sub iapyge maxima Dauno Mænia condiderat, dotaliaque arva tenebat.

Seguitando poi, ed introducendo il racconto di Diomede dell'effer partito da Troja, delle tempeste del mare, della suga da Argo, e della conversion dei compagni in uccelli, e concludendo in fine:

> Vix equidem has sedes, & iapygis arida Dauni Arva gener teneo minima cum parte meorum.

L'au-

<sup>(</sup>a) Nel luogo citato.
(b) Nel luogo citato.
(c) Lib. sesso.
(d) Lib. 3. cap. 11.

<sup>(</sup>e) Nel 14. delle Metam.

E

L'autore del libro attribuito ad Aristotile de admirandis auditionibus scrive, (a) che nel paese Daunio erano nel tempo di Pallade state appese da Enea la bipenne, e le altre armi di Diomede; cosa che difficilmente può essere, se Enea o sotto Tro-ja, o in questo paese non lo privò di vita nel tempo stesso, che arrivò egli in Italia. Ma perchè non si sa, che sia succeduto questo spoglio sotto Troja, nè che Enea sia mai capitato in Puglia, ove abbia combattuto con Diomede, stimerò io più probabile il credere, che queste armi siano state dedicate a Minerva dallo stesso Diomede, come protetto da lei nelle guerre e travagli passati, e come Nume parziale dei Greci, da lui avuto in particolare venerazione; e così pare, che vada infinuando Strabone, (b) quando introduce le offerte di quel tempo per segno del dominio in quelle parti di Diomede: però ad ogni modo queste memorie fanno testimonianza assai verisimile, che non all'intimo del seno Adriatico, ma in Puglia terminasse la navigazione di quell'Eroe, e che ivi fermasse la sua sedia : cosa che pare anco provata da quanto avea prima narrato lo stesso Autore dellibro de admirandis auditionibus, quando innanzi (c) avea raccontato, che nell'Isola Diomedea, ora detta S. Maria di Tremiti, posta nell'ingresso del Golso dirimpetto al Monte Gargano, era il tempio maraviglioso di Diomede, quello che Strabone pose, come si è detto, appresso il Timavo, soggiongendo ciò che si dice degli uccelli, che volavano d'intorno, della natura, e condizione dei quali ne discorre esattamente Plinio, (d) seguito, per non dire trascritto, da Solino, (e) e con questi Sant' Agostino (f) confirmando, che quel Tempio, e la sepoltura di Diomede fosse in quest' Isola, come conferma anco Dionisio Afro, che ivi si ricovrasse, con questi versi

> Adria quas penetrat venias in parte sinistra, Atque legas Calabrum littus, tunc Insula magni Ostendit sese Diomedis nomine dicta, Quo profugus quondam victor concesserat ille Conjugis incestæ per fraudes Ægialeæ.

(a) Tex. 105. (b) Lib. festo.

<sup>(</sup>c) Tex. 76. (d) Lib. 10. cap. 44. (e) Cap. 8. quod est de Italia.

<sup>(</sup>f) Lib. 18. de Civit. Dei cap. 16.

E così abbiamo, che non solo secondo Trogo, ma anco secondo altri gravi Scrittori, Diomede fece la sua sedia nel paese Daunio: e se Antenore cogli Eneti occupò questa parte della Venezia, non so come vi abbia potuto aver padron'a Diomede, sabbricandovi delle Città; eppur Strabone (a), ricevendo quanto di sopra si è detto del suo Regno di Puglia, e delle Isole Diomedee, pare che voglia (b), che anco fino al Timavo si abbia esteso il suo Imperio, e così quelli, che gli attribuiscono Spina, ed Adria. Ma sia ciò, come si voglia, e parli chi vuole più determinatamente di cose tanto antiche, e dubbiose, io inclino alla più comune, e ricevuta opinione di quelli, che stimano, Adria essere stata Colonia antichissima dei Toscani Aslagi, e faccio gran capitale dell'autorità di Livio, di Polibio, e di Plinio, per lasciar da parte Catone de Originibus già dichiarato sospetto. Le parole di Livio (c) stanno così: Tuscorum ante Romanum Imperium late terra, marique opes patuere mari supero, inferoque, quibus Italia Insulæ modo cingitur; quantum potuerint nomina sunt argumento, quod alterum Tuscum communi vocabulo gentis, alterum Adriaticum mare ab Adria Tuscorum Colonia vocavere Italicæ gentes. Græci eadem Thyrrenum, atque Adriaticum vocant, ii in utrumque mare vergentes incoluere urbibus duodenis terras prius cis Appeninum ad inferum mare, postea trans Appeninum totidem, quot capita originis erant, coloniis missis, que trans Padum omnia loca, excepto Venetorum angulo, qui sinum circumcolunt maris usque ad Alpes tenuere. Adriaticum Mare (dice Polibio) (d) ab Adria Tuscorum Colonia quæ inter ostia Padi condita fuit, nominatum est. E Plinio (e) lasciò scritte queste parole: Nobili portu oppidi Tuscorum Atriæ, a quo Atriaticum mare ante appellabatur, quod nunc Adriaticum. E così dalle autorità di questi tre Scrittori classici abbiamo, che Adria sia stata Colonia dei Toscani, e tanto potente, e nobile Città, che da essa il Golso, ora chiamato di Venezia, ricevesse il nome di Adriatico. Di che fanno anco fede le parole di Strabone, (f) le quali sono queste: Adriam ferunt illustrem fuisse Urbem, unde & Sinui Adria-

<sup>(</sup>a) Lib. festo. (b) Lib. quinto. (c) Lib. quinto. (d) Nel 4. lib.

<sup>(</sup>e) Lib. 3. cap. 16.

<sup>(</sup>f) Lib. 5. sopra citato.

tico nomen exigua mutatione litterarum factum sit . E Varrone: (a) Atriaticum appellatum ab Atriatibus Thuscis. Ma qui fanno difficoltà prima le parole di Polibio, il quale dice, che Adria, quella che ha dato il nome al Mare Adriatico, fu situata inter ostia Padi; eppur è vero, che tanto è lontano, che quella, della quale parliamo, sia e sia stata tra le bocche del Po, che anzi ella è di qua dal nuovo ramo di quel Fiume, non che delli due antichi più meridionali; intanto che si 'può ben mettere tra le bocche del Po, e dell' Adige, ma non già in modo alcuno tra quelle del Po: e le ruine di questa Città, che già si scuoprirono, e si scuoprono alla giornata, rendono di ciò fede così indubitata, che è soverchio lo aggirarsi in più lunghe prove. Sesto Aurelio Vittore (b) vuole, che questo mare ricevesse il nome da un'altra Adria posta nel Piceno Patria di (c) Adriano Imperatore, della quale fanno menzione Stefano, Plinio, (d) Livio, (e) Tolomeo, (f) il Sigonio, (g) e, per la-sciar molti altri, Silio Italico, (b) ove dice:

Statque humectata Vomano

Adria

E pare, che con Sesto Aurelio Vittore senta anco Paolo Diacono (i). Ma io quanto a Polibio dirò risolutamente, che in questa parte ha preso errore, come lo ha preso altre volte in fimili propositi di Geografia; e quanto a Sesto Aurelio Vittore, e agli altri del suo parere, sono con quelli, che si accostano alli più di numero, e di più grave autorità; maggiormente che vi si aggionge la ragione, e il verisimile, che dalla nostra Veneta più anticha, più potente, e cheavea sul mare un porto nobilissimo, venisse il nome dello Adriatico, non da quella del Piceno edificata sopra un monte, e, se crediamo a Plinio, sette miglia lontana dal mare, e della quale non sappiamo, che abbia avuto nè porto, nè dominio tale nel Golfo, che abbia potuto dargli il suo nome; il quale potea, e do-

(a) Lib. 4 de ling. lat. v. locum. (b) Nella vita d'Adriano nel princ.

<sup>(</sup>c) De Urbibus. (d) Lib. 3. cap. 13. (e) Lib. 27.

<sup>(</sup>f) Lib. 3. Geogr. (g) De Rebus Ital. (h) Lib. 8.

<sup>(</sup>i) Hift. miscell. l. 10. G Rer. Longob, lib. 2. cap. 19. v. Loca.

vea in quei tempi essergli dato da altre Città marittime più grandi, e più potenti di questa; onde è, che io stimo quelli, che altrimenti hanno sentito, essere stati ingannati dalla similitudine del nome, ed aver avuto poca buona informazione della verità; e tra questi falla così evidentemente (a) Pietro Marso, che non v'è per lui luogo alcuno di escusazione, mentre stima, che l'Adria nominata nei versi di Silio sia stata Colonia dei Toscani; tuttochè non si dubiti per il testimonio di Livio, o del suo Epitomatore, (b) che questa fosse dedotta dai Romani insieme con Castro, e Siena a'tempi di M. Curio Dentato, il quale su Console l' anno ab Urbe condita 463. ed innanti lo avvenimento di Cristo 290. Nè solamente dal nome dato allo Adriatico argomentiamo la magnificenza della nostra Adria, ma dal porto, che da Plinio nelle parole di sopra recitate vien celebrato per nobile, e che anco a' tempi di Vespassano era in essere; se è vero che alla Città d'Adria arrivassero le navi, come pare, che si possa cavar da Tacito, (c) quando dice: Bassus honorata custodia Liburnicis navibus. Adriam provectus a Præfecto alæ Menio Ruffino præsidium illic agitante vincitur. Questo porto riuscendo di comodo più che ordinario alla navigazione, principal causa della ricchezza delle Terre, servi molto a quella Città per accrescere di potenza, e grandezza; onde avvenne, che anco a'tempi della sua declinazione, anzi quando era, si può dir, disfatta, puotè con armata marittima contendere, e far prova di se stessa con la Repubblica di Venezia, come caviamo dal Sabellico, (d) le cui parole sono queste: Adrienses, qui dein Harriates fuere: colunt bi Urbem Pado propinguam, a qua olim Atriaticum mare, O mox Adriaticum nuncupatum: Venetos fines infestare adorsi ad Lauretum Vicum inter Padum, & Athesim, magno pralio sunt ab Othone Urseoli Filio, qui tum Venetiis Dux erat, superati; ac secundum eam pugnam fracti Adrienses pacem his conditionibus accepere, ut res Lauretanis redderentur & ipsi imposterum injuria abstinerent. Quam vero Hadrianorum opes eo prælio accisæ sint, ex eo potest intelligi, quod jam inde verro fluentes ad nibilum fint bodie redacta, quum ad id

(d) Lib. 2. 9.

<sup>(</sup>a) Sopra i versi di Silio già recitati. (b) Nel 11. lib.

<sup>(</sup>c) Nel 3. lib. dell' Istor.

rempus minime contempribiles fuissent. Sin qui il Sabellico, in conformità del quale scrive il Biondo a questo modo: Ad annum vero falutis millesimum, O nonum, Adrienses magnæ olim Adriæ Urbis reliquias apud Lauretum superatos Veneti tanta confecerunt occisione, ut dies ille ultimus fuerit Civitatis, a qua mare Adriaticum est appellarum. E questi sono effetti delle vicissitudini del mondo, alle quali mentre cerchiamo ostare, mossi dal desiderio della durazione, acceleriamo spesse volte le nostre rovine sotto il disavvantaggio fatale di chi discende all'incontro di chi cammina a gran passi verso l'augumento. Così a'tempi più modermi su questa nobilissima, ed antichissima Città (a) vicina all'ultimo eccidio, quando nella guerra, ch'ebbe la Repubblica Veneziana col Duca di Ferrara Ercole Primo, facendo gagliarda resistenza agli assalti dei soldati Veneziani, causò che tra questi su ammazzato Domenico Erizzo, mentre combatteva virilmente, per la cui morte accesi gli animi degli assalitori, i quali coraggiosamente aspiravano non meno alla vittoria, che alla vendetta, entrarono a viva forza nella Città, niente giovando li ripari, e l'esser cinta dalle acque; e come l'impeto in questi casi suol portare i vincitori agli eccessi, su in gran parte abbruciata: e se non che in tanta calamità ebbe luogo la misericordia di Cristoforo da Mula capo di quell'impresa, restava quel giorno desolata fino dai sondamenti. Ora per non mi allontanare dal filo noterò, che attestano ancora la grandezza della nostra Adria la Sede Episcopale, la Giurisdizione del Vescovato molto ampia, ed il luogo, che tiene il Vescovo tra gli altri compresi sotto l'Arcivescovato di Ravenna; le quali preeminenze sino al dì d'oggi si conservano in quella Città. Dico, che sino al presente si conservano in quella Città; perchè sebbene da certo tempo in qua pare, che li Rodigini lo chiamino Vescovo di Rovigo per la dimora, che sa in quella terra rispetto all' aere d'Adria, riputato più grave, e insalubre, non ha però egli altro titolo, che di Adria, nè la diocese riconosce altra Matrice che Adria, come più diffusamente sono per mostrare, quando tratterò (b) di Rovigo. La giurisdizione del Vescovato si estende per il lungo del Mare sino a Lendinara inclusive, eccettuate alcune Ville delli Territori di Rovigo, e H

<sup>(2)</sup> Pet Justin. lib. 9.

<sup>(</sup>b) Mem. d'informarsi meglio.

Il luogo che tiene il Vescovo d'Adria appresso l'Arcivescovo di Ravenna è il primo, sedendogli immediatamente appresso dalla parte destra. Ora sebben dalle cose sin qui considerate si può cavare la Nobiltà, e la grandezza antica d'Adria, questa però anche si argomenta dalli vestigj delle sue rovine scoperte già, e che si scuoprono alla giornata, di quella qualità, e numero, che sacilmente danno ad intendere la magnificenza degli edisizi, e l'ampiezza della Città, la quale, comecchè da moltianni in qua vada risorgendo, ed avvanzando non solo di fabbriche e di bontà d'aria, ma anco di poderi, rispetto alli miglioramenti del Contado per le acque del Po, che hanno avuto altri corsi, bisogna però, se vogliamo, appresso le testimonianze di Scrittori gravissimi, aver riguardo alle dette rovine. tener per certo, che a'tempi antichi fosse molto più numerosa di abitanti, e di molto maggior circuito; poichè cavandosi non solo nei borghi, ma anco tra campagna, e penetrando non più che sei, o sette piedi sotterra, si trovano fragmenti di colonne, e marmi d'ogni sorte, sondamenti, volte, ed altre masse di pietre, le quali certo appartenevano agli edifizi di quella Città. Ridotta al presente fra termini, che rispetto agli antichi si possono chiamare angustissimi, giace questo residuo in una parte del proprio sito della Città vecchia verso Tramontana, il circuito della quale tuttocchè girasse intorno per ogni verso a quella, che oggidì si trova in essere, si estendeva però, e si allargava più di gran lunga verso Ravenna e verso l'Adriatico, dal quale è al presente distante intorno a quattro miglia, e la distanza va ogni di più crescendo per le continue deposizioni del Po, e di altri Fiumi, che sboccano in quel tratto di mare. Ho detto, che l'antica Adria tirava verso il mare, e verso Ravenna, perchè pare che la maggior parte degli antichi vestigi, e dei marmi, i quali sono senza numero, siano stati trovati verso queste due parti: e comecchè le muraglie, i fondamenti, e cose simili non siano state disfatte, sono però ad ogni modo anco al presente sotto le acque, e fotto la terra; e li marmi, che surono belli, o buoni, sono quasi tutti stati portati altrove, o posti in opera nel-

le fabbriche della Città, le quali sono tutte nuove, e di non moiti anni; e gli spezzati sono rimasti in diversi luoghi circonvicini parte sotto, e parte sopra la terra. Verso Ravenna sono state scoperte muraglie, e volti grossissimi, in tanto che al-cuni sono cascati in opinione, che sotto quelli si andasse molto oltre verso quella Città; così sono stati trovati molti la, stricati a mosaico, dei quali un bellissimo se ne scuopri pochi anni sono in certo campo dei Bocchi verso Ravenna, e acciò non si consumasse per il ghiaccio, e per le pioggie, su fatto copiare da un Pittore, e poi ricuoprire; e, per quanto si è veduto, le figure sono diverse, molto pulite, e vaghe più di quello, che si possa dire, e rappresentano un bellissimo tapeto. E così in ogni tempo d'ogni intorno per li Canali sotto acqua sono stati sentiti pavimenti, e muraglie, ma sempre più verso Ravenna, che altrove. Da cinquanta o poco più anni in qua, oltre il pavimento suddetto, sotto terra sono stati trovati ponti, fontane, pozzi, e canne di piombo, pezzi di alabastro sinissimo lavorati, pezzi di pietre rosse, nere, e bianche, tras-parenti, e di varj colori, le quali essendo spezzate parevano veramente cristalli, e risplendevano a meraviglia anco all'oscuro; e perchè non si è trovato sin'ora in quella Città alcuno, che abbia avuto gusto dell'Antichità, tutto è stato donato, e distribuito a gente, che l'ha portato altrove. In un luogo, che si chiama le Montagnelle, surono trovati molti quadroni di terra cotta con le lettere evidenti, ma non intese ; alcune altre Etrusche, delle quali più abbasso, ad altro proposito, (a) farò menzione. Sono state trovate assaissime urne piene non solo di ceneri, ma d'altre cose logorate dal tempo. Nel cavare certo pozzo, pochi anni sono, non più che cinque piedi sotto terra, surono trovate tavole grossissime di rovere poste per traverso, e sotto queste cinque altri piedi surono scoperti come focolari a mosaico con carboni estinti. Un altro, cavando pure un altro pozzo, trovò tre mani di pavimenti antichi, tre piedi, e mezzo l'uno sotto l'altro; ed in sondo trovò tavole grosse di rovere, sotto le quali non puotè passare impedito da una grandissima quantità d'acqua limpidissima, che sorgea dal sondo. In certo luogo, che si chiama la Fontana, quattro piedi fotto terra fu trovato un ponte, nel mezzo del quale era

una finestra, e su disfatto da Pietro Crepaldo. Le Monache d'Adria facendo cavare una fossa nell'orto per alzarlo, trovarono un focolare di tavelloni con molti carboni grossi, ed insieme alcune picciole basi di colonne di pietra rossa lavorate. Nella Chiesa della Tomba, mentre si cavava un'arca, surono trovati molti quadroni di terra cotta, e molte pietre di marmo finissimo lavorate. Nella Piazza della Tomba, già quaranta anni in circa, cavandosi una fossa fu trovato nel fondo un pozzo antico, e molte ossa di gigante. Che siano stati giganti, e uomini maggiori della grandezza ordinaria dei nostri tempi, per quello che ne scrivono Autori gravi, non voglio io negarlo; ben diro; che resto scandalezzato della melonaggine di quelli, che nelle nostre parti essendost abbattuti in scoprimenti di ossa umane così mostruose, le hanno lasciate andar a male, mentre erano degne di essere conservate per appagarne il senso, e la credenza della posterità. Così abbiamo per tradizione de' nostri Avi, e per la memoria lasciata da un tale Don Isnarno Corradino Abate Camaldolese, il quale dice essere stato presente, ed aver veduto, che per certa Rotta dell'Adigetto successa nel borgo di San Francesco della terra della Badia l'anno 1564. dall'impeto dell'acqua furono cavati ossi umani di grandezza molto più che ordinaria; e Don Antonio Monaco Curato di Salvaterra, Villa sotto la Badia, uomo vecchissimo, e degno di fede, mi ha più volte detto, ed attestato, che l'anno 1584, mentre Marchioro, e Filippo Brogiuoli cavavano certa fossa, che parte dalla Canda, e va a Ramo di palo, sopra un dosso, ovvero altura di quel tratto, nella contrada detta Pilona, scopersero una sepoltura fatta di quadri grandi, lunga otto piedi in circa, nella quale erano ossa (come credettero) di un Gigante, e così stimò anch'esso Reverendo, che le vide, asfermando, la testa essere stata maggiore di una gran quarta, ch'è certa misura da grano, la quale capisce la duodecima parte di un facco del Polesine, o staro Veneziano; soggiongendo, che nella stessa sepoltura in certa vagina erano alcuni ferri tutti guasti, e difformati dalla ruggine, e parevano come istrumenti da Cirufico, o da Barbiere. Ma tornando alle antichità, che fanno fede della grandezza, e del fito d'Adria, dico, che, oltre le cose già narrate, vi sono stati trovati in diversi tempi Idoli di bronzo in gran quantità; ma particolarmente fu trova-

ta una Fortuna di bronzo lunga un piede, e mezzo, la quale era, per il giudizio, che se ne puotè fare, opera antichissima, e fu donata al Rettore di quel tempo; come fu anco donata ad un altro una nave di bronzo trovata, cavando in un altro luoco. Finalmente su trovata una gran quantità di Idoli pur di bronzo da un tale Batista Sacchetto chiamato anco Felletto, i quali da lui furono donati ad un Mercante Veneziano detto Marco Pattara. Di questi molti ne sono passati alle mani dell'Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo d'Adria Ubertino Papasava mio grandissimo Signore, e Padrone, il quale essendo non solo Pastore vigilantissimo in quello che tocca alle Anime, ma accuratissimo anco nel tener registro delle altre cose notabili della sua Diocese, gli ha conservati fra le molte cose notabili, e degne di esser vedute, nella Illustrissima sua Casa in modo, che ho potuto vederli, mentre da lui fui informato di quanto fin qui ho scritto, e sono per scrivere intorno alle antichità scoperte nelli contorni, e nella città d'Adria. Di queste medesime picciole statue alquante ne furono compre in Vinegia da Monfignor Pignoria mio carissimo amico, e peritissimo di simili antichità, il quale ben esaminandole giudicava, che fossero antichissime, e fatte per offerirle ai Tempi, come noi ne offeriamo di argento, e di cera. Erano tutte di ugual grandezza, o poco differente, guaste, e molto logorate, come tutte le cose di metallo, che stanno lungamente sotterra; alcune erano figurate ignude, alcune con una veste come da Donna dalla cintura sino ai piedi, senza alcuna falda, ma assettata alle coscie, ed alle gambe, come un facco, più angusto da basso, che di sopra, e di quella sorma medesima, che veggiamo nelle figure Egizie antichissime: in capo tenevano certo cappelletto con un poco di ritorta nella cima, parendo che tirasse quasi alla forma del Corno del Doge Veneziano. Oltra queste da un tale Maestro Michiel Zeno, per soprannome detto Galanino, surono trovate altre statuette simili pur di bronzo in gran quantità; un sacco delle quali su da lui donato al Procurator Antonio Priuli, che su poi Doge. Non sono molti anni, che alcuni Pescatori dal moto, che sentivano nel puntare i remi, scopersero alcune Urne antichissime piene di certa materia, che loro parve di lino ammarzito. Fu anco trovata una bellissima tazza antica d'argento finissimo, che su donata al Vescovo Canano. E così sono state donate, e distribuibuite ad altre persone forastiere quasi tutte le medaglie, che in ogni tempo sono state trovate in copia d'oro, d'argento, di bronzo, di rame, e di metallo misto, come quello di alcune antiche Romane, con impronti diversi; e sono statialcuni di quei Cittadini, che ne hanno donati li sacchettipieni a gente, che avendole portate suori del Paese, ci ssorza a mendicare da parti remotissime le memorie, che non hanno saputo conservare gli abitatori propri di quella nobilissima, ed antichissima Città. Ed a questo proposito non voglio restare di riferire le parole di una lettera scritta da Mr. di Peiresc, o Pires Francese, Consigliero Regio nel Parlamento di Aix in Provenza, mostratami pochi giorni sono da Monsignor Pignoria, al quale era inviata. , Mi è capitata ( dice quell'eruditissimo Signore ) questi gior-, ni in mano certa quantità di quelle medaglie antiquissime " dell' AS GRAVE, cioè degli ASSI, SEMISSI, TRIENTI, , QUADRANTI, SEXTANTI, e così delle Romane, cone delle Etrusche venute da Roma, tra le quali se n'è tro-, vato una affai straordinaria al parer mio, dove da una parte , si vede rappresentato, come in parecchie Medaglie Etrusche, , un Cane, o Lupo, che dorme da una banda, con lettere HA-"TRI; e dall'altra una testa barbata posta in maestà con una , corona tortile accompagnata sul fronte, e su le orecchie di , certi additamenti rilevati a guisa di foglie, come si vedono in certe figure terminali, e c'è la lettera sola V. forse " per nota di QUINQUIES, o QUINCUSSIS, o QUINA-, RIUS, siccome in altre si veggono quelle della libra I. del " do questa di peso di più del vero Dupondio ( benchè assai , corrosa dal tempo ) e della grandezza della palma della ma-, no. Io cre do che sia battuta, o gettata in quei primi tempi della " Repubblica di HADRIA, quando impose il nome al Mare , HADRIATICO, mentre vivevano li suoi Veneti Antenori ,, di Padova nella loro prima autonomia; e forse che tal Cane, o Lupo dormiente si potrebbe riferire alla sicurezza , dalle fiere, che stavano in quei luci, o sacri boschi d'intor-, no. Procurerò di mandarlene un disegno con la prima occa-, sione, acciocchè V. S. ne possa meglio discorrere, e dare il " suo parere. Fin quì il de Pires. Ma io per quello, che se ne vede nell'altre Medaglie, direi, che il Cane fosse stato an-

tica impresa o di uno, o di più Re dei Toscani con il motto HATRI, se m'assicurassi, chè i caratteri Toscani sossero stati della forma di questi; e crederei probabilmente, che da tal parola, il cui significato non intendessimo, come non intendiamo quello di molte altre, fosse derivato il nome di ATRIA. Stimando appresso, non esser lontano dal ragionevole, che il Cane dormiente volesse additare la vigilanza del Re, poicche è consueto, che quando il Pastore vigila, e tiene aperti gli occhi sopra il gregge, i cani dormano, i quali in altro tempo hanno a star desti per abbaiare ai ladri, e difenderlo dalle fiere; e chi sa, che il Cane non significasse la fedeltà del popolo d' HADRIA, il quale godesse un pacifico, e sicuro riposo fotto il governo, ed auspicj di qualche suo Re, il quale forse sia stato il quinto in ordine per il carattere V.? Chi sa anche, che l'antichissimo nome di questa Città non fosse HATRI, come anch'oggi la chiamiamo con vocabolo stimato corrotto A-DRI? Altri forse, secondando i pensieri di Torello Saraina (a) Istorico Veronese, dirà, che questa sia una moneta di quell'Atro numerato da Manetone tra i Re dei Toscani, dal quale pretende il Saraina, essere stato dato il nome di ATRIA alla Città. e di ATRIANO al Fiume Adige, che gli scorre da presso. Altri attribuirà questa moneta a qualche Re uscito dalla Famiglia ATRIA posta da Annio Viterbiese (b) per antichissima, e nobilissima delle Toscane. Io non mi assicurando punto, per quello che ho detto di sopra, delle finzioni di Annio, e quanto al Saraina, e Manetone parendomi vedere, che alter mulgeat bircum, alter supponat cribrum, metterd le loro fantasie tra le vanità. Tutti li vestigi delle rovine dell' antica Adria sono sepolti parte dalla terra cresciuta, parte dall'acque, che hanno allagato li suoi contorni; e come che tutti li edifizi, li quali ora si trovano in essere nel luogo, dove su già questa antichissima Città, siano sabbriche nuove, elleno però in poco corso di anni sono andate tanto sotterra, che par quasi cosa incredibile ; e ciò attribuiscono i Paesani alle acque del Po, le quali mentre vengono torbide depongono nelle parti vicine al mare, e nel mare istesso, onde è avvenuto, che la providenza della Repubblica Veneta ha dato altri corsi a quel ramo del Po a fine

<sup>(</sup>a) De antiq. & amplit. Urbis Veronæ.
(b) Sop. Sempron.

fine di divertirlo dalle Lagune, che da esso restavano sensibilmente atterrate, e da tal diversione Adria col suo contado ne
ha sentito sollievo notabile; onde è, che tutti i periti concludono, essere stato il Po quello, che principalmente abbia sepolte tutte le reliquie di quella Città col nuovo corso della Rotta
di Siccardo, o di Ficaruolo, del quale più dissusamente si è trattato di sopra: e veramente per l'informazione, che io tengo,
in molti luoghi verso il Po, ove si sono trovati vestigi di antichità, altro non si cava, che di quella terra, che con la torbida suol portare il Fiume.





## ROVIGO.

V Olendo Andrea Nicolio Rodigino provare, che gli edificatori di Buonvico, il quale su poi chiamato Rovigo, sieno stati i primi Toscani, che abitarono le nostre contrade, eseguisce questo punto con tanto poco fondamento, che se io più brevemente, e con parole diverse vorrò riferire il suo senso, sarà facil cosa, che altri creda, essere stata da me o mal intesa, o a bello studio distorta, o pretermessa qualche parte della sua scrittura; e perciò risolvo di trascrivere dalla sua Istoria sedelmente ad verbum tutto quello che può servire al proposito; lasciando un più lungo discorso appoggiato assai alle vanità di Annio Viterbiese, e degli suoi Beroso, Xenosonte, Catone, ed altri inventati da lui, ma non ricevuti, come si è detto, da quelli che hanno affinato il giudizio, & acuito l'occhio con l'esperienza., Veggendo (dice il Nicolio)(a) questi primi Toscani la terra scoprirsi d'ogni , intorno dall' acque a più potere, e conoscendo, che per potere agiatamente abitare queste contrade, era bisogno provedersi di " Case, o di stanze per abitazioni loro, e delle loro discendenze, perciò pigliati gli arbori più grossi, che trovarono nelle selve, e ne'luoghi vicini, molto industremente ne fecero legni politi, ed agiati alle Fabbriche della parte più sottile, e della più grossa ne cavarono assai per chiudere, e far coperti alle case, le quali con l'esempio degli avi, e proavi loro piantarono l'una appresso l'altra, e dall'una, e dall'altra banda delle strade destinate all'uso di esse con proporzionata misura; in altri tempi surono poi in più nobil sorma risatte di pietra, e a questo modo secero i Vichi così chiamati dalla vicinanza di questi uomini civili ridotti in queste contrade alla condizione stessa, che Saturno rizzò il Vico Tusco, Vico Massimo, Vico lungo, e Vico deviato; e che in altri luoghi poco da questo discosti gli Egoni drizzarono il Vico Egono, gli Anani il Vico Ananio, e il Vico Atriolo da questi Atrj, ora Fighernolo, il Vico Aventino, ora Viguenza, ed altri nomi propriamente convenevoli alle contra-, de

, de delle Città ben ordinate, come in Roma il Vico Ciprio, , il Vico Lungo, Vico Aniense, Vico Stellatino, Vico Affrico, e simili altri. Dove adunque Petrejo Nipote di Feritone, con ", quelli che lo seguirono, piantò le sue case, ivi chiamarono , Vico Petrejo, ora S. Donato; ed ove si ragunavano insieme ", per sacrificare, ivi chiamarono Vico Thuolo, ora Vigozzuolo; , e ove nel mezzo delle corna della Fossa Filistina viderosor-, ta una pianura di bellissimo aspetto e di eminenza grata, e " irrigata quasi d'ogni intorno dalle acque correnti, piena di , vaghi fiori, e di verdi frondi ornata, e per feracità di ter-, reno fecondo atta molto a produrre abbondevolmente ogni forte di grano, e per amenità di sito a nutricare erbe saporitissime da pascoli e da sieni per gli animali, e per temperatura d'aria facile a generare arbori in molta copia bellis-, simi, altri per saporitissimi frutti, ed altri per legniagiati al , fabbricare, e in conchiusione tanto buona per ogni ricolta, , e copiosa di ogni sorte di vettovaglia, quanto dalla stessa Dea , Segestia aspettar mai si potesse, ivi in corrispondenza della bontà del luogo chiamarono Vico Buono. Ma scorgendo questi Toscani ogni giorno di bene in meglio la terra sorgere ,, ogni giorno dall'acque, e il numero degli abitatori andare , sempre più moltiplicando in bene, ed essi pigliare molto frut-, to, e riposo alle fatiche loro, con l' esempio degli avi, e proavi loro, che per abitare la Gianicola vi fecero la Cor-, te Veja, la Corte Nenta, la Corte Giana, e la Corte Nos-, sa, con altre assai, non tanto per sicurezza maggiore degli , abitanti, quanto per istare ( come per natura compagnevoli) , insieme ridotti, e unitamente godere il bene, che Iddio, e , la natura prometteva loro, e ancora per potersi l'uno l'altro n fecondo la naturale inclinazione dell'uomo fcambievolmente , porgere ajuto nelle maggiori occorrenze, e in ogni acciden-, te finistro, o straniero caso, che loro potesse venire, vollero , indrizzar ridotti e fabbricar Corti nei luoghi più eminenti, , e nei siti superiori agli altri, quali poi col tempo sono di-, venute altre Castella, altre Terre grosse, e Città. Su le ri-, pe adunque della Fossa Filistina, come superiore agli altri " luoghi, nella parte di sopra fondarono la Corte Ferita chia-" mata così da Feritone, o Ferut (come di fopra ) comune " Padre di questi nuovi abitatori, sincopata poi da'moderni, e , det-

detta Fratta; e perciò vogliono il Sardi e Pietro Gorlino , nell'Origine dell'Italia, che innanzi la Natività di Christo , Salvatore fosse edificata la Fratta, donde la Famiglia Frat-1 ta antica di Verona, dalla quale ora Giovanni Fratta Dot-, tore, e nella facoltà della Poesia perito, è disceso; e che a , canto a questa vi fosse uno Castelletto chiamato in lingua ,, Aramea Brigola, ove appunto nei modernitempi si dice Bra-, gola. E perciò in questo proposito Fra Leandro nella sua , Istoria descrive, che la fossa Filistina trascorreva da Castelli-" no presso alla Fratta. E più in giù rizzarono Corte Nue-, to oggidi Corneto; e verso il Fiume Atriano la Corte Lu-" sia, cognominata per opinione comune dai giuochi, e atteg-, giamenti, che i Toscani, seguendo i riti loro antichi, usa. , vano di fare ne' loro facrifici all' ombra degli arbori facri, , in luogo delle Chiese; e dove ebbero maggior speranza di , felice abitazione presso a Vicobuono pur su la ripa della , stessa Fossa fabbricarono la Corte, che poi chiamarono Corste di Buonvico con altre assai, che per brevità si tralascia-" no. Fu poscia da persone più vili raccolte insieme dato prin-, cipio alle Ville per potere a più bell'agio lavorare i campi, , e facilmente ridurgli a più felice coltura. Queste sono le parole del Nicolio, dalle quali non vedo, che si possa cavar altra forma di prova, che questa. Li Toscani Assagi edificarono nelle nostre contrade molti Vichi, e molte Corti. Buonvico fu Vico, e Corte: adunque dagli antichi Toscani su edificato. Che li Toscani, anzi li più antichi abitatori edificassero molti Vichi, e molte Corti, lo prova, perchè Vico Petrejo, come caviamo dal nome, su edificato da Petrejo Nipote di Feritone, la Corte Ferita, ora Fratta, così fu detta da Feritone. Vigozzuolo era nominato Vico Thuolo a thure, perchè attendendo molto li Toscani a' sacrifici, su edificato a fine di ridurvisi a sacrificare; e perchè questi si chiamarono Atri, è da credere, che anco fabbricassero Vico Atriolo, ora Figheruolo; così ediscarono la Corte Nueto, ora Corneto, e la Corte Lusia detta a Ludo, perchè vi si riducevano a fare i loro giuochi. Questa è la prova della prima propofizione; e perchè l'altra non si revoca in dubbio, resta a vedere qual necessità d'illazione faccia dedurre da queste premesse, che li Toscani edificassero Vicobuono. Perchè adunque non è alcuno così poco esercitato nell'arte del dis-

correre, il quale a prima fronte non fcuopra, che non può tal conclusione esser cavata, se nella maggiore non si suppone. che li Toscani siano staticosì soli edificatori di Vichi, edi Corti nelle nostre contrade, che altri non ve ne abbiano mai fabbricati; è cosa certa, che non potendo ciò esser provato, nè sostenuto, il discorso resta senza alcuna forza, e senza punto di necessità di conseguenza; e tanto più evidentemente, che lo stesso Nicolio afferma in contrario, che gli Egoni drizzarono il Vico Egono, e gli Avani il Vico Avanino, ed altri il Vico Aventino, ora Vigoenza. Questa in ristretto è la sostanza della dimostrazione del Nicolio, la quale comecchè brevemente sia stata scoperta snervata, e poco ben tessuta; tuttavia non resto io pago di me stesso, se non esamino più diligentemente la sua scrittura quale ella si sia, e ciò a fine di cavare quel più che si può di vero intorno al soggetto, di che si tratta. Fa questo autore nel suo discorso alcune tacite supposizioni, le quali essendo apertamente false, o almeno difficilida essere sostentate, rendono vani tutti gli sforzi, ch'egli fa per provare la pretesa antichità di Buonvico, che fu poi chiamato Rovigo. La prima supposizione è, che gli antichi Toscani, quando vennero in questa parte dell'Italia, oltre il Po, abitassero vicatim, come degli Insubri scrive Strabone (a), innanziche Milano sosse satto Città. La seconda, che bastino a far prova quelle allusioni di nomi già recitate. Terza, che gli antichi Toscani chiamassero le loro radunanze con li nomi suddetti, in modo che avessero un uso di dire Vicus Bonus, Thus, Cortis, Ludus, ed altri simili. Quarta, che il nome Vicus senza altra distinzione importi radunanza di persone civili. Quinta, che il nome di Corte significhi un luogo ferrato, e deputato ad uso nobile, com'era la Corte Nosla, fabbricata aduso di ridurvisi a contemplare i corsi delle stelle, sopra di che adduce l'autorità di Annio (b). Ora tornando alla prima supposizione, questa si conoscerà falsa da quello, che di sopra è stato con testimonianze di autori gravissimi conchiuso, cioè che Adria fosse colonia degli antichi Toscani. Mandavansi le Colonie alle contrade remote o per scaricare le Città di cittadini poveri, e di popolo soverchio, o perchè facesse bisogno di afficurare qualche confine col fabbricarvi

Città

<sup>(</sup>a) Lib. 5. (b) Lib. 36.

Città atte a sostenere assedj, ed impeti di nemici, o per l'uno, e per l'altro esfetto; facendo elezione di siti, ove le Terre edificate potessero aggrandire, e gli abitanti migliorar di fortune. Se dunque Adria su Colonia, bisogna che susse edificata da quelli, che vi furono mandati in moltitudine, acciò fosse Città, nella quale avessero ad abitare in union civile; onde ne segue, che quei Toscani qua, e la indifferentemente non si spargessero per le campagne; e benchè sia ragionevole il credere, che i nobili, ed i civili si servissero della plebe più vile, e dei contadini a migliorare, e coltivare i terreni; è però anche credibile, anzi necessario, che quelli attendessero al buon governo della Città, impiegandosi, quanto al di suori, nelli traffichi marittimi, e nel Contado, comandando, e prescrivendo agli operari rusticani, come anco si usa al presente, i cavamenti dissegnati per ridurre i campi a buona coltura. Di qui è, che altro non resta da conchiudere, se non che gli antichi Toscani, massimamente li civili, abitassero Adria, e fossero uniti in quella Città, non dispersi per pagos, o vicatim. Intorno poi alla seconda supposizione, non mi estenderò soverchiamente in mostrare, che con la detrazione, o aggiunta, o alterazione, o trasposizione di lettere, e di sillabe sia facile ad ogni uno torcere, ed applicare molti vocaboli a diversi propositi. Ben dirò, che sarebbe cosa portentosa, se in sabbriche così picciole, ed in luoghi di tanto poca considerazione, dopo tanti secoli, e dopo tante devastazioni, e mutazioni di mondo, causate da guerre, pestilenze, ed inondazioni di acque, e dopo tante mutazioni di abitanti, e di linguaggi, si fossero conservati i nomi stessi, o poco alterati, che surono posti dalli primi Toscani; ed io per me, se qualche divina revelazione non me ne facesse fede, non ardirei di lasciare ciò in scritto, parendomi prudentissimo l'avviso di Dante, ove dice:

Sempre a quel ver, che ha faccia di menzogna, Dee l'uom chiuder le labbra quanto ei puote, Però che senza colpa fa vergogna.

Ma non mi maraviglio, che il Nicolio non solo abbia potuto dare ad intendere a se stesso, ma tentato di persuadere anco ad altri, che i nomi di quei Luoghi, ed i Luoghi istessi, benchè piccioli, e non mai stati di alcuna considerazione, siano

riusciti di tanto lunga durazione; poicche anco vuole (a), che una Famiglia di Rovigo estinta l'anno 1310. fosse sobole dei primi Toscani, perchè si chiamava delli Toscani; e che l'argine, il quale a' nostri tempi è nominato del Sabbato, abbia conservato tal nome dedotto da Sabbatio Saga; tuttocche sia cosa ridicola il pensare, non che scrivere, che un argine, il quale non è nè un monte, nè di macigno, e che una Famiglia, che non ha dal fato maggior privilegio di tutte le altre, in un luogo, ove presto sorgono, e presto degenerano le Casate, ed ove le acque più volte hanno ridotto le campagne a stato di paludi, dopo la lunghezza del tempo, e dopo le distruzioni, e vicissitudini poco sa numerate, abbiano conservato l'essere, ed il nome e ciò tanto è più lontano dal credibile, quanto che può essere più facilmente, che l'argine per qualche accidente intorno a lui accorso in giorno di Sabbato si chiamasse così come così chiamiamo la Rotta Sabbadina, che è un ramo dell'Adige fatto sul Padovano per una Rotta fuccessa in giorno di Sabbato. Lascio di considerare, che Sabbatio Saga; secondo Beroso (b), su da Giano costituito Sommo Pontefice ab Armenia usque ad Bactrianos, e che per il parere dei migliori Istorici, veduti pur anco dall'istesso Nicolio (c), questo non venne mai in Italia: e quanto alla Famiglia dei Toscani, quando non si vede, nè si sente nominar testimonio alcuno di questa antichissima discendenza, vorrei sapere chi sia per far fede, che a tempi meno antichi non sia ella venuta di Toscana, e che per questo o altro simil rispetto sia stata detta dei Toscani, come in Venezia, in Padova, in Vicenza, in molte altre Città d'Italia ne abbiamo assai nominate dalle Città, e luoghi, donde sono venute. Simile inavvertenza ha mostrato il Nicolio, ove facendo un fascio di 50. Famiglie, le quali al presente sono nobili, e principali in Rovigo, vuole, che tutte fino dai tempi d'Attila siano venute ad abitare la Corte di Buonvico, senza sar punto menzione nè da qual luogo siano partite, ne a qual tempo; cosa che ha data materia ragionevole a qualche ingegno più circospetto (d) di tacciarlo, mentre non ha pensato all'inverisimilitudine, che se-ារាក្សី មាន ភូមិការ ស្រាស់ 🕻 🗀 🗀

<sup>(</sup>a) Nel primo libro.

(b) Lib. 4. de Ant. Regn. totius Orbis.

(c Nel primo lib.

(d) L'Autor del Zago.

co portano il numero; il tempo, e il modo di questo concorso, per non dir altro della impossibilità del registro, e delle Croniche particolari, delle quali non se ne trovando memoria che serva nelle scritture pubbliche di quella Terra, nè essendo possibile, che tutti siano stati ad un tratto di tal condizione, e spirito, che abbiano giudicato espediente lasciar memoria dei loro principi alla posterità; e quando anco tutti avessero lasciate memorie bastevoli, non essendo poi probabile, che queste appresso tutti si siano conservate dopo tante mutazioni, quante abbiamo numerate, e considerate di sopra, resta, se altro non si vede, che tutto quello che di esse nel proposito ha lasciato scritto il Nicolio, sia pura, e mera sinzione fondata sul volontario. Finalmente, per tornare ove mi sono partito, se si ha da tenere, che i nomi delle cose, come insegna Aristotele (a), siano secondo il nostro beneplacito, non so vedere come possa essere vero ciò che scrive il Nicolio (b) della somiglianza dei nomi, e cognomi, professando con l'autorità di Livio (c), e di Annio (d), che, la convenienza dei , nomi, e dei cognomi delle cose sia solita apportare conclu-, dentissimo argomento, e reale testimonianza della verità, non , effendo altro il nome, che la fostanza delle cose con la qua-" lità loro propria. Ma se non gli servì la Grammatica per intendere, che il nome come parte dell'orazione non è, ma significa la fostanza e la qualità propria; e se la sua logica non passò tant'oltre, che gli bastasse per non consondere così strabocchevolmente il quid nominis col quid rei, anzi che lo lasciasse trascorrere nell'opinione attribuita da Aulo Gellio (e) a P. Nigidio, e da Simplicio (f) ad Archita, ed agli altri Pittagorei, i quali stimarono Nomina natura, O non positione esse, che maraviglia sarà se anco tanto suori del caso si abbia servito del'autorità di Livio, lasciando per ora Annio? Le parole di Livio sono queste: Quantum potuerint, parla dei Toscani, Nomina funt argumento, quod alterum Tuscum communi vocabulo, alterum Adriaticum Mare ab Adria Tuscorum Colonia vocavere Ita-

<sup>(</sup>a) Primo lib. de Int. cap. 2.(b) Nel primo libro.

<sup>(</sup>c) Lib. 5. primæ Dec.

<sup>(</sup>d) Sup. Itiner. Antonini Pii de Genua.

<sup>(</sup>e) Lib. 10. c. 4.

<sup>(</sup>f) In pred, cap. de æqu. Com. in fine.

licæ gentes. Ora se la certezza, che si ha della derivazione di questi nomi, abbia proporzione con quella, che ha egli avuto delle denominazioni di Buonvico, di Vigozzuolo, e dell'altre, giudichilo chi ha sentimento; come avrà anco da giudicare, se essendo mutati li nomi di questi Mari, sia mutata la loro natura, e se si muterebbe Rovigo in Lendinara, e Lendinara in Rovigo, se questo Lendinara, e quella Rovigo si nominassero: e medesimamente se l'origine di Vico Petrejo servasse il rispetto al Nipote di Feritone, quando, come può essere, e ha meno dell'incredibile, fosse stato edificato, o posseduto da qualche Petrejo Romano; e che ciò abbia più del verisimile, egli dovrebbe concederlo, come quello, che riceve volontieri per legittimi gli scritti di Beroso commentati da Annio, secondo i quali assai chiaramente consta (a), che per comandamento di Giano venne ad abitare l'Italia Comero Gallo, e che Petrejo andò ad abitare l'Arabia, che da lui fu poi nominata Petreja. Quanto all'autorità di Annio, prima voglio avvertire, che il luogo addotto dal Nicolio sopra l'Itinerario non lo ha principalmente eccitato, ma bensì il commento ultimo del quarto di Beroso, ove Annio si vale dell'autorità già considerata di Livio. Ma perchè volle il Nicolio dare ad intendere, ch'egli da sè avesse trovata quella bella prova, lasciò di citare il luogo vero, che lo avea mosso a sentire, e scrivere così. Avea detto Beroso: Hi sunt qui egressi sunt post Nymbrotum singuli cum familiis, & coloniis suis relinquentes nomina sua locis in signum expeditionis a Jano Patre commissa, & ad monumentum posteris, ut scirent quis eorum fuerit conditor. E perciò Annio nel commento cavo da questo luogo, che argumentum a nominibus vesustis gentium, & locorum est validius quocumque auctore, quia auctores quandoque falluntur, & fallunt, non autem nomen impositum; & ideo Livius in 5. Oc. Quando però il Nicolio ha veduto, e trascritto, come si vede nel suo testo, non solo il concetto, ma anco le medesime parole di Annio, dovea avvertire, ch'egli intende, e parla dei nomi, che non sono ambigui, e che si sa certo essere antichi, come già si è detto del Tirreno, e dello Adriatico; non di quelli, che possono contenere equivocazione, e che non hanno nè certezza della loro antichità, nè alcuna verifimile proporzione della cosa nominata con quello, da chi si pretende esser venuto tal nome; e se bene valesse il dire con Annio, che Genua possa per la sua antichità, per il sito, e perchè su sempre capo della Liguria, aver mantenuto col suo nome l'antico rispetto a Giano, tutto che non manchi chi voglia, effere stata detta a gignendo, vel a figura genu; non sarà mica così ragionevole, che un luogo, il quale non sia mai statoaltro che una picciola Villa, che un argine, e che una famiglia, della quale non si ha mai inteso, se non le due parole volontarie, che ne scrive il Nicolio, abbiano potuto conservarsi quei nomi per tanti secoli, e dopo tante rivoluzioni di cose. Così era da osservare in Livio, come non dica egli, che l'essere il Golso nominato Adriatico tiri in conseguenza necessaria, che non possa essere stato denominato se non da Adria; ma bensì, che stante il non esser cosa dubbia, che sia stato nominato da Adria, sa argomento chiaro, che gli Adriesi siano stati molto potenti, e abbiano avuto gran Dominio in questo mare. Ma passiamo alle altre supposizioni. Era la terza in ordine, che gli antichi Toscani avessero in uso questi vocaboli Vicus, Bonus, Thus, Cortis, Ludus, ed altri simili, i quali sono apertamente latini; eppur è vero, che tanto era differente il parlar Tosco dal Latino, che non folo non convenivano nelli vocaboli, ma nè anco nelli caratteri; come pure che siano stati diversi gli autori appresso queste genti in Italia, poichè per testimonio di Tacito (a) Damarato Corintio designò, e diede l'uso delle lettere alli Toscani, e Evandro Arcade alli Aborigini. At in Italia Etrusci ab Corintbio Damaratho, Ab origines Arcade ab Evandro didicerunt; e comecchè non voglia io ostinatamente contendere, che gli antichi Toscani non abbiano anco usati i caratteri dei Latini oltre i propri, ad ogni modo non dubiterò di affermare con fondamento, la lingua, e li vocaboli essere stati sempre disserentissimi dai Latini; che perciò quanto al parlare antico dei Toscani sono stati trovati molti marmi, e inscrizioni antichissime, le quali tuttochè siano sufficientemente espresse, e leggibili, non si sa però quello, che vogliano significare, essendosi perduta questa lingua, come la Osca, e la Cartaginese, le quali intanto sono andate in dimenticanza, che dell'una se ne trovano solamente alcuni pochi versi in Plauto, (b) e dell'altra qualche parola nei fragmenti di

<sup>(</sup>a) XI. Annal.(b) Nel Penelulo.

Ennio, o appresso qualch'altro per gran sorte; così sono mancate la Prenestina, la Sabina, ed altre, le quali, sebben erano di Città non molto lontane da Roma, erano però, come offerva Girolamo Colonna nella vita di Ennio, nelli vocaboli dalla Romana molto differenti. Lascio di considerare, che abbia lasciato scritto Dionisio Alicarnasseo, (a) la lingua dei Tirreni, i quali poi furono chiamati Toscani, non aver avuto convenienza con alcun'altra, il che non si può così assolutamente dire della latina. Ma non posso già in modo alcuno pretermettere quanto a simil proposito ha notato il Volaterrano, (b) ove parlando dei Toscani dice: Indicium vel maxime barbaros bic quandoque babitasse sermo peregrinus; nam author Livius, cum ad Sylvam Ciminam a Fabio consule victi essent Hetrusci, quidam eos per Sylvam insecutus, qui linguam hetruscam probe noverat. Idem quoque in nono scribit, Romanos pueros antiquitus Hetruscis litteris, sicuri postea Gracis, erudivi solitos. Plinius Ilicem vetustam dicit fuisse Romæ aneis litteris Hetruscis inscriptam. Volaterris quoque nuper reperta saxea imago longa vetustatis cum litteris circa (uti putamus) Hetrufcis, qua nulli bodie dignoscuntur. Augustus item apud Tranquillum mecanatem suum verbis hetruscis exagitat Esar eum id est Deum Etruriæ, vocans. Brevemente, io stimo gran mancamento del Nicolio il non avere almeno offervato nel suo Annio, che li Tofcani antichi parlassero in lingua Aramea, ed Egizia. Le sue parole nel luogo (c) pur citato dal Nicolio stanno così: Nam cum Coritus ante Dardaniam conditam fuerit, quando non erat Latina, vel Graca lingua, patet ad linguam Arameam, & Egypriam, qua invenitur usa Hetruria, recurrendum esse. Nella quarta supposizione vuole il Nicolio, che questo nome Vicus senza altra distinzione importi radunanza di persone civili, come apertamente si cava non solo dalle parole della sua istoria, maanco dall'aver egli lasciato scritto nel margine : Vicus dicitur pars nobilis, in qua habitant Domini, & Capitanei C. Item qui Domini in usibus Feud. Io mi acquieterei all'autorità dell' Autentica, se si trattasse materia legale, e forse anco ciò farei nel proposito, quando stimassi, che fosse stato ben inteso quel luogo: ma perchè si tratta di termine grammaticale, e geografico, e perchè mi

<sup>(</sup>a) Lib. primo. (b) Com. Urban. lib. 5.

<sup>(</sup>c) Quest. 36.

mi do a credere, che il Nicolio, per altro assai buon Giurisconsulto, accecatodal troppo afferto della sua Patria non abbia ben ponderato il senso di quella scrittura, anzi abbia dissimulato quello, che altrove avrà veduto nelle sue leggi: non resterò di avvertire al presente cosa, la quale, per esser più che notoria, non avrebbe bisogno di altra discussione, ed è la distinzione appresso i Grammatici tra Vico Urbano, e Vico Rusticano, intendendo essi Vico Urbano partem Urbis, que ex multiplicatis domibus fit; e Vico Rusticano, cum plures rusticana domus conjuncte sunt, & aliquo spatio remotæ ab Urbe, dummodo non sint chause mænibus: Quod ad me, dice Cicerone, men Terentia, scribis te Vicum vendituram, Oc. ed altrove: Crassum divitiis supero, atque omnium vicos, O prata contemno; unde Vicani, qui in Vico rustico habitant; e così la intende anco il Magino sopra Tolommeo, ove tratta del soggetto della Geografia. E perchè il Nicolio ha avuto gusto di trattare alla legale, seguitiamo il suo genio, e diciamo, che niente diversamente sente Pietro Rebuffo grave, ed accurato Giurisconsulto (a), le cui parole sono queste. Vicus etiam dicitur ruri domorum congeries, inter quas sit via, unde vocatur Vicus, & prope accedit ad Burgum, O' dicitur vulgo (Village) dum non sunt mænia; facit l. secunda in fire ff. de excusationibus munerum, unde in illo Vico habitantes vocantur Vicani in l. Unica C. ut nullus ex Vicaneis lib. 11. facit Qui ex Vico ff. ad Municipalem. La legge seconda de excusationibus munerum nel fine dice così. Qui pueros per litteras docent immunitatem a civilibus muneribus non babent, sed ne cui eorum id quod supra vires sit indicatur, ad præsidis religionem pertinet sive in civitatibus, sive in Vicis publicas litteras magistri doceant. Ecco il Vico contradistinto dalla Città, il quale non può esser altro, che il rusticano. La legge Unica nel Codice dicendo; Vicis etiam vel possessionibus, viene a significare l'istesso. E finalmente la legge, qui ex Vico, parla in questa forma. Qui ex vico ortus est eam Patriam intelligitur babere cui Reipublica Vicus ille respondet, ove la Glossa porta l'esempio di C. Virgilio, dicendo: Ut Virgilius Mantuanus licet ex Vico ejus, scilicet Plestola, fuerit ortus. Ma perchè non resti scrupolo alcuno di questa verità, potranno gli studiosi vedere il luogo dell' Autentica, ove troveranno, esser tanto lontano, che vi si dica cosa al proposito, che anzi 2

<sup>(</sup>a) Sopra la L. Pupillus in 6. oppidum ff. de verb. signif.

vi si cava tutto il contrario. Numeransi ivi le cause, per le quali il Vassallo suole perdere il Feudo, e tra queste si mette: Si Dominum affalierit, vel Vicum in quo est; nè altro tocca quel Testo, nè parla di Vico, o di Capitanei. Che mò le Ville abbiano i loro Padroni, i quali anco vi abitino per qualche tempo, non si ha da porre in dubbio; così le aveano Lucullo, Pompeo, Cicerone, Cesare, e tanti altri. Ora supponiamo quello che è verissimo; Adria essere stata Città, e Colonia de'Toscani, come per testimonianza di autori gravissimi è stato provato. Questa al sicuro dovea avere il suo Territorio, e il Territorio le Ville. Nel resto, se Buon Vico, dato, e non concesso, che a quei tempi fosse in essere, sia stato distretto, come diciamo, e del Contado di Adria, facilmente si può provare, perchè essendo Vico, e non parte di Città, necessariamente era Vico rusticano, ed essendo tale dovea appartenere ad una Città, o Castello; e perchè in stato da Vico non appartenne mai ad altra Città, che si sappia, resta che sosse d' Adria, massimamente essendo questa tanto vicina, che non si può dire, che li Toscani posseditori di quei contorni abitassero, come già è stato considerato, vicatim, o per pagos; in conseguenza non resta adito a Buonvico per salvarsi dalla dependenza della Città d' Adria, come si vede, che dipende nello spirituale sino al dì d'oggi Rovigo. E stupisco, come abbia il Nicolio nè anco aperta la bocca in contrario, dovendo egli, come fece, registrare il Privilegio di Martino, nel quale si scuoprono tre cose molto pregiudiziali alle sue pretensioni; la prima delle quali è. che il Fondo Roda si numeri tra le pertinenze, e proprietà della Chiefa d'Adria; la feconda, che essendo Buonvico anco nominato Fondo, dal fignificato di questa parola si cava benissimo di qual condizione fosse il Vico, del quale ora si tratta: poicchè fundus, secondo la buona grammatica, e secondo l'uso delle formule ordinarie, altro non vuole, che aliquid minus quam ager, ut singula prata, singulæ vineæ, borti Oc. in modo che fondo viene ad essere un campo rusticano, o semplice, o, come altri vuole, con qualche edifizio. La terza cosa pregiudiziale, che si cava da quel privilegio, è che al detto Fondo Roda in que'tempi non appartenesse altro che un bosco, ed una valle, eppure altrove si rappresenta il suo Territorio ampio oltre l'Adige della Chiruola, in modo che abbia occupato gran

gran parte del Padovano, della qual pertinenza però non si sa, che sia mai stata veduta memoria; e certo, se alcuna ne avesse avuta il Nicolio, l'avrebbe egli considerata, e amplificata, quando nelle faccende di manco rilevo alla grandezza di Rovigo si dissonde ampiamente più del dovere. Era la quinta, ed ultima supposizione, che il nome di Corte significhi un Luogo serrato, e deputato ad uso nobile, come era la Corte Nossa fabbricata dalli Toscani a fine di ridurvisi a contemplare il corso delle Stelle. Ma che nè anco questo pensiero abbia maggior fondamento degli altri, sarà facile di comprendere a chi avvertirà ciò che vaglia il nome di Corte non solo appresso i buoni autori Latini, ma anco nelle formule, e scritture antiche dei Notaj. I buoni autori Latini intendono, che Chors, vel Cohors sit villarum intra maceriem spatium, ove si tenivano galline, api, pecore, buoi, carri, aratri, ed altre cose rusticane; onde Ovidio (a) parlando della Volpe:

Abstulerat multas illa cobortis aves.

Marziale. (b)

raucæ chortis aves.

Columella: (c) & ut a pecoribus recedam, quorum in parte avium cobortalium, & apium cura posita est a Varrone, (d) faciundum etiam plaustris, ac cetero instrumento omni quibus celum pluvium inimicum in chorte, ut satis magna sint tecta; bæc enim st intra clausum in concepto, & sub dio furem modo non metuunt, sed adversus tempestatem nocentem non resistant. Chortes in fundo magno duæ aptiores, una ut interius compluvium babeat locum, ubi aqua saliat, qui intra stilobatas cum venit sit semipiscina. Boves enim ex arvo astate reducti hic bibunt, hic perfunduntur, nec minus e pabulo cum redierunt anseres, sues, porci. In Chorte exteriore lacum esse oportet, ubi maceretur lupinum; item alia, quæ demissa in aquam ad usum aptiora fiant. Chors exterior crebro operta stramentis, ac paleis obculcata pedibus pecudum sit ministra fundo ex ea quod evehatur. E perché questo nome di Corte viene introdotto dal Privilegio, o Rescritto del Pontesice al Vescovo d' Adria, che fi dice essere stato edificator di Rovigo, ve-

<sup>(</sup>a) 4. Fast. v. 704. (b) Epig. lib. 6.

<sup>(</sup>c) Primo de rerustic. cap. 16.

<sup>(</sup>d) Nominantur Chortes in Priv. Oth. primi registr. à Sigon. 1.7. de Re Italie an. 964. In in Privil. Conrad. lib. 8. an. 1093.

diamo anco in qual fignificato, o uso sia ricevuto appresso i Cancellierise Notaj nelle loro scritture. Trovo io nelle Formule antiche aggiunte à Marcolfo queste parole. Denuo per boc præceptum specialius decernimus ordinandum atque omnino jubemus; quod in perpetuum absque ullis obstaculis & refragationibus voluimus esse mansurum pracipientes ut sicut constat in supradictis titulis scriprum esse, ut illud Monasterium maneat absque ullo introitu Episcopi, aut Archidiaconi nist orationem, aut prædicationem lucrando, O ut nullus Juden publicus in Curtes, vel Villas ipsius Monasterii nullum debeat babere introitum Oc. Nel qual luogo Girolamo Bignonio uomo molto erudito avvertisce mostrarsi da questo modo di scrivere, Villas etiam Curtes dictas fuisse sicuti O in diplomate Caroli Regis pro Corbeia Cenobio; Villas seu Curtes, vel ea, que deinceps in partes ipsius Ecclesia voluerit divina pietas augeri. Et in traditionibus Fulgensibus lib. 2. jugerum curtiferum dicitur, in que adificium rusticum, O villula esset. L. Salica tit. 6. canem custodem domus, sive Curtis. Olim quidem Cortem Romani dixere eam Villa partem, qua menibus cincta, O in qua permulta rustica opera exercentur. Così dunque abbiamo fin quì, quello che veramente significhi il nome di Corte, e conseguentemente di qual condizione possa essere stata la Corte di Buonvico; nel qual proposito non lasciero di notare, come al di d'oggi si trovi quasi nei penetrali di Rovigo certa Corte molto antica, la quale da tutti communemente viene chiamata l'ara, come nel nostro volgare siamo soliti nominare quelle, nelle quali si batte il grano; onde è che essendo a questa attaccate le Case di quelli dalle Carte, e dei Molini, addimandano questi, a distinzione degli altri della medesima Casata, i Molini dall' Ara; e dicono li Rodigini, aversi per anticha tradizione, che in essa si raccoglievano, e battevano i grani degli Estensi. Io non affermerò, che sia stata l'antica Corte di Buonvico, ne lo negherò, ma io pendo con l'animo a credere anzi di si, che di nò. L'autorità di Annio per quello, che dice della Corte Nossa, sebbene appresso gli eruditi sarà sempre sospetta, è però anco stata male intesa dal Nicolio, in quanto ha stimato, che Cort voglia importare secondo il senso di Annio lo stesso, che Cors, O Cohors, e Curtis in lingua latina, eppur è vero che Annio apertamente dice, che quel luogo si chiamò Cort da Corito Re, del quale parla Virgilio, ove dice: FxExtremas Coriti pervenit ad Urbes.

Nossa, dice Annio (a), apud Arameos significat locum ad auguria capienda aptum. Beatus vero Hieronymus interpretatur forte augurium libro de interpretationibus. Hinc per syncopem de more Thusco Cort Nossa est Coriti locus augustus in Agro Hetrusco juxta Volsinensem lacum; illud deleverunt Romani cum ipsi vicino Oppido. E poco dopo: Cort Nyenta est Coriti mons & munitum Oppidum olim caput Lydorum agrestium. E quanto alla Nossa iè da notare, che il Nicolio, ove dice, questo essere stato luogo ristretto, o ha preso errore nel leggere, o si è servito di testo depravato, intendendo angustus invece di augustus. Io ho veduto i testi di Anversa, di Lione, e di Basilea, e tutti dicono ad un istesso modo. Ma che diremo di Corneto, poicchè anco di questo dice il Nicolio, che fu Corte Nueto alla similitudine di Corneto Romano, trascurando, o dissimulando, che Annio, mentre parla di questo, scrive così: Quare non a Corito cor appositum est, sed a latinis, qui novum Castrum adiicientes veteribus Graviscis ab insigni corno arbore Nuetum cor Nuetum dixerunt, quia Etrusci ab insigni sepe Urbes appellavere. Ecco onde sia detto Corneto il Romano, ed onde possa esser venuto il nome di quest'altro, poicchè vuole, che alla similitudine di quello sia stato denominato. Ora se per anco non è sufficientemente provata la pretesa antichità di Buonvico, nè meno si sa per certo, che a' tempi di Giulio Cesare sosse in rerum natura; e se in quanto vi sia stato, la verità è, ch'egli non poteva essere se non Vico, o Corte rusticana dependente da Adria, facilmente ogniuno potrà giudicare, se, come vuole che si creda il Nicolio, abbia fino da quel tempo per se stesso immediatamente partecipato la Cittadinanza Romana in modo, che senza conoscere altra superiorità, o dipendenza, abbia avuto autorità di far Consegli, Decurioni, Magistrati, e Statuti alla similitudine di quelli di Roma. Questa Cittadinanza Romana cascata sopra Buonvico stimò egli esfere quella stessa, che da Giulio Cesare per espresso ordine del Senato su concessa a' Padovani, Atestini, Veronesi, e a tutti gli altri popolitranspadani, collocando quelli di Adria, e di Buonvico nella Tribù Latina; il che prova con la fede di alcune iscrizioni di marmi trovati sotterra nelli contorni, e Villaggi di Rovigo per la nota, che tutte hanno di

di LAT. come pruova la Cittadinanza Romana con l'autorità di Dione, e di Svetonio. Dione, (a) senza nominare nè Padovani, nè Atestini, nè Veronesi, e senza fare alcuna menzione di ordine del Senato, scrive seniplicemente queste parole: Gallis qui cis Alpes trans Padum incolebant, quod sub suo imperio fuissent, Civitatis jus dedit ; nè più oltre specifica questi Galli. Svetonio parla ben più chiaro, ma però in modo, che niente serve al Nicolio: Qua fiducia, dice egli, ad Legiones, quas a Republica acceperat, alias privato sumu addidit; unam etiam ex Transalpinis conscriptam vocabulo quoque Gallico, Alanda enim appellabatur, quam disciplina, cultuque Romano institutam & ornatam postea universam Civitate donavit : e più oltre ; Civitate donatos, & quosdam e sembarbaris Gallorum recepit in Curiam; e verso il fine: Gallos Casar in triumphum ducit, iidem in Curia Galli braccas deposuerunt, latum clavum sumserunt Oc. Ma sottoscriviamo a Tacito, (b) al giudizio del Sigonio, (c) e dell' Alciato, (d) che si hanno da stimar buoni, e concediamo al Nicolio, che tra i Galli privilegiati da Cesare della Cittadinanza Romana siano stati gli abitatori dei nostri contorni, poicchè lo dice anco Strabone; (e) e appresso concediamo anco, che Buonvico a quei tempi fosse in buon essere: consisterà ad ogni modo il punto, come accennai poco sa, nel considerare, se con la condizione di vico rusticano, e con la dependenza della Città d'Adria, possa per se stesso, e immediatamente aver avuto insieme con la Cittadinanza Romana l'autorità di crearsi magistrati, decurioni, leggi municipali, e altre simili prerogațive. Dice il Sigonio, (f) che il jus di questa Cittadinanza concessa ai Traspadani consisteva, ut magistratus petere Rome, O'in Senatum legi possent: nè tocca punto i privilegi posti dal Nicolio. il quale indubitatamente si scoprirà niente più accurato in questa parte di quello che sia nel resto, da chi intenderà bene in quali cose consistesse la ragione dell'antica Cittadinanza Romana. Erano alcuni Cittadini Romani pleno jure, il quale consisteva pri-

ma,

<sup>(</sup>a) Lib. 41. (b) In Jul. Cæs. (c) Annal. l. 2.

<sup>(</sup>d) De Antiq. jure It. l. 3. c. 2. (e) Lib. 2. Hist. Med.

<sup>(</sup>f) Lib. 5. sub. init. (g) Ne' Luogo citato.

<sup>(</sup>h) En Panvin. Imp. Rom. ubi de jure Civit. Rom?

ma, e principalmente nella facoltà di dare il suffragio; altri erano senza voto, altri Municipi, altri Coloni, e altri anco di minori prerogative: Il Cittadino del primo ordine godeva oltre le sue proprie anco tutte le preeminenze degli altri; a quelli d'inferior condizione alcune si concedevano, alcune si negavano. Era il Cittadino perfello jure uomo libero, che nei Comizj Curiati dava il voto nella Curia, nei Centuriati nella Centuria, e nei Tributi in una delle trentacinque Tribu. Avea oltre ciò privilegio di non poter esser legato, nè battuto, nè punito di pena capitale, se non dal Popolo Romano. Era il terzo suo privilegio, che nella legione avea il jus militare, il quale conveniva solo agli ingenui, e consisteva nel tempo di esser descritto, e nel tempo, e cause di esser licenziato dalla milizia, nel potere aver carichi, nella qualità dei premi, e delle pene se altre cose simili. Il quarto era lo avere i Figliuoli sotto la patria potestà; il quinto era il jus delle adozioni, della gentilità, e della toga; il setto era, che solo poteva ottenere l'eredità per testamento d'un Cittadino Romano; il settimo era il jus alienandi, come dicevano, per nexum; l'ottavo consisteva nella ragion del Commercio. E questi erano i privilegi della Cittadinanza Romana raccolti, ed esposti dal Panvinio, (a) ai capi delli quali si ridurra quanto di essi ha scritto più dissusamente il Sigonio; (b) o se non vi si potrà in qualche parte così facilmente ridurre, non metterà però nè anco in essere altro di più, che appartenga al proposito. Non si trovando dunque fra questi privilegi la facoltà di far separatamente leggi, magistrati, decurioni &c. svanisce in tutto l'asferzione volontaria del Nicolio, alla quale quanto ferva l' autorità di Gellio addotta da esso, senza citarne il luogo, e senza riferirne le parole, sono per mostrar facilmente, se però mi farà, come credo, lecito adoperare le conghietture. Non trovando io dunque altrove cosa più simile al suo senso delle parole, che ora riferirò fedelmente, mi si concederà il poter dire, che di qui abbia egli cavata l'autorità; e perchè questo luogo viene ad altro proposito portato dal Panvinio, (c) dal quale è stato altrettanto ben inteso, quanto su mal ponderato dal Nicolio, metterd le parole dell'uno, e dell'altro. Municipes, dice Gellio, L (a) sunt

(a) Imp. Rom. loco Citato; (b) De ant. jure Civit. Rom. lib. 1.

<sup>(</sup>c) In. Rom. vbi de jure Municipum cum suffrag.

(a) sunt Cives Romani ex Municipiis suo jure, & legibus suis utentes, muneris tantum cum Populo Romano honorarii participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliisnecessitatibus, neque ulla Populi Romani lege adstricti, quum nunquam populus eorum fundus factus esset. Sed Coloniarum alia necessitudo est; non enim veniunt extrinsecus in Civitatem, nec suis radicibus nituntur, ut municipia, sed ex Civitate quasi propagatæ sunt, & jura, institutaque omnia Populi Romani, non sui arbitrii habent. Hæc Gellius, soggiunge il Panvinio, ita ut municipia cum Civitatis quidem Romanæ privilegiis, O jure suas leges, suos magistratus, & sua tam publica, quam privata instituta retinerent, ut cuique municipio antiquitus mos erat. Coloniæ vero alia ratione, ut post ostendam, Rempublicam gerebant. Ecco il senso delle parole di Gellio ben intese dal Panvinio, dalle quali non si cava, che alcuno in virtù della Cittadinanza Romana potesse farsi leggi, e magistrati; ma bensì, che li Municipi, non ostante l'essere Cittadini Romani, potessero governarsi con quelle leggi, e magistrati, che aveano per innanti; cosa, che non era concessa alle Colonie, le quali essendo come rampolli, e sobole della Città di Roma, dovevano usare le leggi, e forme de' magistrati della loro matrice. E perchè pare, che il Nicolio professi assolutamente, e senza alcuna eccezione, che la Cittadinanza Romana donata da Cesare alli Traspadani facesse godere a questi la ragione del Cittadino perfecto jure, come se tutti fossero privilegiati ad un modo; s' ha da avvertire quello ch'è stato toccato di sopra, cioè che alcuni erano Cittadini Romani senza suffragio, e che può essere che anco li Adriesi fossero di questa condizione, non se ne sapendo altro nè da Dione, nè da Svetonio. E se ciò sosse stato, quando non potevano concorrere con la Tribù a far leggi comuni, molto meno avrebbono potuto farne a se stessi delle municipali, essendo questa facoltà effetto di maggior libertà, e di autorità più eminente; in quanto può più quello, che è atto a far leggi e magistrati per se stesso, di quello, che non può se non con il concorfo d'altri, ed in quanto le municipali spesso derogano alle comuni. Nel resto essendo cosa chiara, che le Tribù non sacevano separatamente leggi a se stesse, ma che tutte insieme le facevano alla Repubblica; segue per necessità, che quando anche li Traspadani fossero stati Citadini Romani pleno jure, non avrebbono perciò avuta potestà di farsi separatamente, e per se stessi nuovi statuti, e nuovi magistrati. Aggiunge il Nicolio, che li Adriesi, e quelli di Buonvico surono ascritti alla Tribù Latina; e pare che ciò bastasse, secondo alcuni, (a) per avere il sussi ai non trovo questa Tribù posta da alcuno scrittore, eppur ve ne sono di gravi, ed eruditi, che ne hanno trattato esattamente quanto si possa desiderare, come il Sigonio, (b) il Panvinio, (c) il Manuzio (d), e il Goltzio, (e) i quali tutti si potranno vedere; e sar prova colla loro lettura, se mi sono ingannato; e per ciò sto io molto in dubbio di quello, che importi quella parola abbreviata LAT. tuttocchè non voglia affermare, che non possa dir LATINA, massimamente trovandola interamente espressa in una iscrizione posta dal Grutero, o per dir meglio dal Scaligero, la quale sta così.

SALUTI PUBL
ICAE SACRUM
QUINTIUS. C.F.
LATINA
EESTIANUS. DUCE
NIUS. PROCULUS

Romæ in Foro Trajano in basi.

Ma chi sa, se significhi Tribù, o altra cosa, che non si sappiamo immaginare? sebbene per parlare ingenuamente, ella è posta
in quelle iscrizioni portate dal Nicolio per il modo appunto che
si mettono le Tribù nelle altre simili, onde non ardirei negare,
che anco questa Tribù sosse stata oltre il numero delle trentacin;
que comunemente ricevute, come alcune di più ne osservò il
Panvinio; (f) così nè anco negherei, che vi sossero delle
Tribù chiamate con due nomi, come con il Panvinio giudicò anco il Sigonio, (g) onde potè sorse questa latina sotto altro nome essere stata una delle trentacinque: e chi sa, che
non sosse la Lemonia così detta dal nome della Villa, alla quale

(a) Pigna l. 1. nel princ.

<sup>(</sup>b) De antiq. jure Civ. Rom. l. 1. c. 3.

<sup>(</sup>c) In Civit. Rom. ubi de Tribub.

<sup>(</sup>d) In Schol. in l. 8. Epift. Cicer. pag. 264.

<sup>(</sup>e) In Tesauro rei Antiquariæ. (f) Nel luogo citato.

<sup>(</sup>g) Nel luogo sopra citato.

le vuole Festo, che si andasse dalla Porta Capena per la via Latina; poicchè denominandosi le Tribù non solo dalle Ville, ma anco da i laghi, e dai fiumi, come l' Arniese, e la Sabatina, non sarebbe gran cosa, che la Lemonia fosse stata denominata prima dalla Villa, e poi anco da quella Via. Ma sia ciò, come si voglia, la somma della cosa si riduce a sar fede, che quelle iscrizioni de' sasse trascritte dal Nicolio appartenessero più a quelli di Buonvico, che alli Adries, o più a questi che ad altri Cittadini Romani, i quali vi fossero capitati o per acsidente di magistrato, o perchè avessero beni, o altro negozio in questi Paesi. Onde siccome è vero, secondo il suo Annio, (a) che trovandosi in Roma iscrizioni antiche di Spagnuoli e Francesi, non perciò Roma su mai Spagna, o Francia, nè li Romani Spagnuoli, o Francesi, così potrà essere, che sebbene si sono trovate nelli contorni d'Adria, e di Buonvico, Iscrizioni della Tribù Latina, non perciò gli Adriesi, o quelli di Buonvico siano stati di quella Tribù. Tralascio il considerare, che quelle pietre possano essere state condotte da altri Luoghi, come vediamo succedere d'infinite altre antichità, delle quali si servono gli uomini, che non le stimano più che tanto, ad uso di puri sassi in fabbriche, ed altre saccende più vili. E perciò lo Alciato (b) avendo riguardo a simili accidenti, ove parla della pruova, che hanno voluto fare alcuni Veronesi per via di marmi trovati in Verona, i quali fanno menzione di Plinio Secondo, che questo sia stato Veronese, spendè le infrascritte parole: sed bi velim mibi dicant, num O bac ratione Cæcilius mediolanensis esset, quod ut affirmare vani bominis, ita credere insanientis prorsus est. Di qui è, che per tutte le cause già dette io non stimo questa giustificatione sufficiente per mostrare quanto intese il Nicolio; e comecchè non mi dia a credere, esser egli stato di così poca ingenuità, come su Annio, non voglio però lasciare a questo proposito di registrare qui una sua impostura, che dal Cluverio è raccontata per notabile; e ciò a fine, che intendano i lettori per quante vie possano le simili pruove esser falsificate, e quanta sede si abbia a prestare alle vanità di quell'uomo, sopra le scritture del quale ha fatto tanto sondamento il Nicolio. Berosi, dice il Cluve-

(a) Quest. 34.

<sup>(</sup>b) Lib. 2. Hift. Mediol. in fine.

rio, (a) Manethonis, Xenophoneis, Fabii Pictoris, M. Catonis, aliorumque veterum que uno volumine circumferuntur fragmenta, ab Annio Viterbienst esse omnia flagitiosum in modum conficta jam vulgo pueris in scholis notum est. Ab eodem Itinerarium quoque VI. ab urbe Roma in Gallias itinerum esse commentum nos supra oftendimus. Ejusdem igitur viri manus, ne quid in istis etiam inscriptionibus marmoreis operata sit, merito suspiceris, eoque magis, quod magnus sæculi nostri Vir Antonius Augustinus ita de eo testatur in antiquit. Rom. Dial. x1. Mibi Latinus Viterbiensis vir do-Etus, bonæque fidei, de Joanne Annio Viterbiensi monacho narrare jocunde solebat, lapidi insculpendas curasse litteras, quem vineæ infodi jusserat non procul a Viterbio, quumque fodienda esset Vinea, ad lapidem usque ut fodiendo pervenirent jussit; narrans in libris se reperisse, templum ibi orbis terrarum antiquissimum latere. Terra jam esfossa primus, qui invenit, vinitor accurrit; paulatim deregi sarcophagum imperat ; bic stupens lapidis antiquitatem, O litteras a se confictas admiratur, ac describens ad Urbis Senatores. lætus confugit, O Civitatis bonori fore persuadet in amplissimo publice spectari loco. Viterbii enim Urbis originem contineri, que bis mille annis Romana esset Urbe a Romulo condita longe antiquior, utpote ab Iside, & Oscide condita. Fabulas bic suas, quibus abundabat, venditavit, factumque, ut ille jusserat. Ob sacrosancta sæculi ignorantia, atque simplicitas! ob levitas bominis execranda, qui non tantum suis Civibus tam flagitiose imponere, sed eandem æternum post se etiam mansuram toto orbe barbariem sperare impudenter ausus est! E tanto sia detto abbastanza intorno alli discorsi del Nicolio, con i quali si è andato aggirando vanamente, per dedurre i primi principj della sua Patria da una rimotissima antichità: cosa che tanto infelicemente gli è riuscita, che altro finalmente non ha operato, se non che ha data materia a chi è mediocremente versato di comprendere come Rovigo, prima che fosse Castello, era Vico, e Corte rusticana. Ora per passare a cose più reali, e fondate, seguiterò investigando il tempo vero della edificazione, e lo edificatore di questa terra, cavando da autori veridici, e difinteressati, ed approvando tutto quello, che giudicherò più vicino al vero. Il primo che abbia scritto della edificazione di Rovigo è stato Gio: Battista Pigna uomo non solo ingenuo, ed

erudito, ma, come si vede dalla sua Istoria, molto ben informato delle cose appartenenti agli stati posseduti dagli Estensi. Appresso questo (a) leggiamo, Rovigo aver avuto forma di Castello intorno all'anno 1161. a' tempi di Papa Alessandro III. la creazione del quale, secondo il Platina, ed il Baronio, sul' anno 1159. Racconta anco il Pigna, lo edificatore essere stato un Vescovo Adriese riputato Scismatico, come quello che fosse partigiano di Vittore Antipapa favorito da Federico Imperatore, onde avvenne che essendogli stato da Rinaldo da Este levato nello stesso tempo della sua edificazione, come a ribelle di Santa Chiesa, ne ottenne Investitura dal legittimo Pontesice. Le parole del Pigna fedelmente trascritte sono queste: Crema in potestatem venit VI. Kal. Februarii anno illius seculi LX. quo in tumultu propter Germanorum superbiam in illos cives Peregrinus Aquilejensis Patriarca uni Henrico Atestino salutem suam credidit. Sub eos dies gravis seditio Religionem agitavit, Rolando Senensi, qui Alexandri III. nomen elegit ab nonnullis Pontifice Maximo creato, atque æmulo Octaviano Pseudo Pontifice, qui Victor appellatus est. Casar utrumque Ticinum evocavit, quo post captam Cremam se contulerat, ut coacto Patrum cœtu de eorum sententia Religionis motum comprimeret. Auxit dissensionem Alexander, cui ut caput rerum Romam dimitteret nulla ratione persuaderi poterat, principem se, ae pluribus lectum suffragis dictitanti. Victor paruit, ac præsens ab illo Conciliabulo Pontisex salutatus a Cæsare adoratur. Ob ea Alexander Franci amicitiam studiosius captare interprete Gulielmo ejus nominis tertio, qui Rogerio itidem tertio vita functo in Sicilia regnabat. Dum cessatum est ab armis Velfo Atestinus in Etruriam profectus conventu ad Genesii Fanum indicto Provinciam recognovit, coastisque sub jugum aliquot Oppidis, quæ in libertatem vindicaverant, præsidia arcibus imposuit. Denique aliquot dies Pisis, & Lucæ commoratus cum suspicione rerum. novarum in Noricum superius transivisset eam ipsam Provinciam Velfoni 9. tradidit . Nepotem quoque Henricum dubii Ratisponensium animi ob detestanda flagitia Hartonici Antistitis domum revocavere. Federicus, præterquam quod belli jam pigebat, duorum Procerum discessu placatiorem Mediolanensibus se præbuit, impositoque annuo duntaxat stipendio triginta pondo auri Prafectum dedit Gherardum Comitem Lignensem, ac celeviter domum rediit. Dum bac geruntur, Adrianus Antistes,

qui se ad Victorianani causam adiunxerat, eo municipio prope flu-Etibus obruto, coactus sedes mutare in longa Insula, sic vulgo vocane, quam molitur Arbesis, Castellum ex loco Rhodigium nomine condidit, quod propter fluminis; ac circumfufarum paludum munimenta confluentibus incolis brevi frequens fuit. Rainaldus, qui tum eam Prafecturam administrabat contemplatus ex Arce Atestina nova mænia assurgere justa armaratus in sacræ causæ prævaricatorem continuo advolat, atque Oppido potitur. Mox que acta forent Alexandro e do-Eto, ab eo cuncta ut firmet , Pontificios codicillos aufert; accessit deditio Civium ; que ejusmodi possessionem Atestino multo magis stabilivit. Sin qui il Pigna, dopo il quale ha toccato l'origine di Rovigo Gasparo Sardi Istorico Ferrarese (a) scrivendo delli anni, che cadono tra) il 1162. e il 1175. le infrascritte parole., L'Imperatore, perchè non avea esercito tanto , che potesse contrastare con loro, e per altre cagioni ancora ri-, tornò in Allemagna, e Rinaldo acquistò Rovigo. Aveano i Vi-" niziani col Doge loro Otto Orseolo in battaglia vinti a Loreo gli Adriani loro nemici, e mortone tanti, che non più racqui-" starono nome, o gloria alcuna, anzi sempre vissero miseramen-, te, ruinandosi così, e per l'acque quella nobilissima, e anti-, ca Città fabbricata da Adrio Padre d' Jone Re dell'Illirico, op-" pur dal primo Dionigi Tiranno della Cicilia, e dopo fatta Co-, lonia de' Toscani. Per questa ragione Paolo Vescovo d'Adria " fuggito nel Paese circondato dall'Adige in un luogo vicino al Tartaro, nè molto dall'Adige Iontano, detto le Rodige, fabbri-" cò per configlio di Giovanni XX. Papa un Castello, che per le " paludi, e per gli fiumi essendo sicuro da'nemici, su in breve ", tempo pieno d'abitatori venutivi d'Adria. Rinaldo vedea le " Torri, e le mura di questo luogo dalla Rocca d'Este, e subi-, tamente assalendolo lo prese, rimandando il Vescovo successore , ad Adria. Dopo ne su satto Signore da Alessandro III. perchè , era il Vescovo partigiano di Vittore Papa Scismatico; ed Az-" zo V. confermatone da Federico II. ed i Figliuoli di Obizzo IV. , da Carlo anche egli IV. Così sta la scrittura del Sardi, nella quale concorda col Pigna, che Rovigo fosse levato ad un Vescovo Scismatico, e partigiano dell' Antipapa; e che Rinaldo avendo occupato questo Castello ne ottenesse investitura da Alessandro III. Ma nel tempo dell'edificazione è molto diverso, affer-

<sup>(</sup>a) Libro terzo.

affermando, questa essere stata nel tempo, e col consiglio di Papa Giovanni XX. dopo la rotta degli Adriefi seguita intorno all'anno 1010. Benchè il Platina voglia, che Giovanni XX fosse creato Papa l'anno 1003, e che mancasse nel quarto anno, e quarto mese del suo Pontificato; ed il Sabellico seguito dal Tarcagnota discordante, come pare, dal Platina lo faccia il XIX. non discordando però nelli anni della creazione 1003 ma bensì nella durazione delli anni quattro, poicchè il Sabellico vuole, che vivesse soli mesi quattro, come il suo Precessore; ed il Platina, e il Tarcagnota aggiungono gli anni quattro . Sara però dá notare, che essendo stato posto dal Platina nell'Ordine dei Pontefici quel Giovanni che da Crescenzio Console Romano su -promosso al-Pontificato, vivente Gregorio V. vero Papa, ed essendo perciò quello da molti levato dal numero dei Pontefici, di qu' è avvenuto che alcuni hanno fatto essere XIX. il XX. del Platina, ed il XXI. del Platina il XX. tuttocchè il Panvinio faccia questo il XIX. quello stesso però, che secondo il Platina, il Sabellico, il Panvinio, e il Tarcagnota fu creato l'anno 1024. come lo ha posto anco Baronio. E costi dirò bisognar per certo, che il Sardi abbia inteso di questo Giovanni, poicchè viene ad essere posteriore alla rotta degli Adriesi data loro da Otto Orseolo: e tanto ssia detto per la esplicazione del parere di quell'Istorico nel proposito del tempo di chi primieramente promosse, e di chi esegui la sabbrica del Castello di Rovigo; intorno alla quale nelli tre punti toccati, oltre alle due già esposse, abbiamo anco la terza opinione del Nicolio. Stima egli, che quella Terra abbia avuto forma di Castello da Paolo Vescovo d' Adria a' tempi di Papa Martino III. avendo prima ottenuta licenza, e indulto da Papa Giovanni X. il quale succedendo a Lando fu creato Pontefice secondo il Platina, che lo mette xI. e secondo il Panvinio, ed il Sigonio, che lo fanno il x. l'anno 914. ma secondo il Tarcagnota l'anno 916. e secondo il Sabellico l' anno 918. sebbene alcuni', com'egli soggiunge, levano da questo numero anni 9. lo seguendo Baronio dirò, che sia stato promosso al Pontificato l'anno 912. e che sia vissuto nel Papato oltre l'anno 920, nel quale correva l'indizione ottava posta nello indulto registrato dal Nicolio per primo, e principal fondamento del suo giudizio. Lo Indulto, come è stato trascritto, ed abbreviato da quell'autore, è questo ad verbum: Joannes

Episcopus servus servorum Dei, Reverendissimo Paulo Sancta Adriensis Ecclesia Episcopo Oc. Quia petisti a Nobis quatenus concederemus tibi, & per te jam facta tua Ecclesia Curtem Bonevico, que vocatur Rodige, O Silvam, que dicitur Grumpi, seu Piscariam, que vocatur Lengole; verum etiam Curtem que vocatur Romiliacus, que est posica in Coneglada, atque fundum Crispini cum omnibus eorum pertinentiis, & adjacentiis, ut liceat tibi in di-Eto loco RODIGE Castrum construere ad servandum populum san-Etæ tuæ Ecclesiæ tam a Paganis, quam a persidis Christianis Oc. O insuper concedimus suffragium populi permanentis a termino Rodige usque ad Adriensem Civitatem in restaurationem tuæ dirupræ Ecclesiæ; O funditus distructæ; statuentes, ut nulli liceat, a Territorio Rodige usque Oc. scriptum per manum Joannis scriniarii Sancte Romana Ecclesia in mense Maii Indictione VIII. Così ha portato il Nicolio questo squarcio di Privilegio, o Rescritto Pontificio, dicendo, che si trovi nel Catastico Episcopale d'Adria senza il millesimo, ma con la semplice Indizione VIII. la quale perchè cade anco nel secondo anno del Pontificato di Giovanni XX. lascia in incerto qual di questi due sia stato il datore del Rescritto. Quindi è, che si riduce per necessità a conghierture probabili, con le quali si è sforzato provare; che il Iopranominato Giovanni sia stato il X. di questo nome, non il XX. La prima conghiettura è fondata sopra quelle parole dell' Indulto: ad servandum populum sanctæ tuæ Ecclesiæ tam a Paganis, quam a persidis Christianis, supponendo, che a' tempi di questo Pontefice vi fosse il bisogno di difendersi da simil gente, ma non specificando però, nè accennando di che nazione, legge, o condizione ella si fosse. La seconda conghiettura è il trovarsi scritte nel margine dell'addotto Privilegio queste parole: Hic fuit Joannes Decimus. La terza ragione è cavata dalli nomi delli Vescovi Adriesi descritti di tempo in tempo secondo le loro propofizioni, e registrati nelli Catastici di quella Cancellaria con quest'ordine.

Leo, cui privilegium fecit Nicolaus Pontifex Romanus anno

860.

Paulus Episcopus Adriensis Rhodigini Oppidi extructor, cui privilegium Joannes Decimus concessit.

Geminius Episcopus Adriæ anno 508. Astulphus Episcopus Adriensis anno sal. 972. Benedictus temporibus Henrici III. Imperatoris, & Victoris Papæ anno sal. 1053.

Atto Sancta Ecclesia Adriensis Episcopus anno a Nativitate

1067.

Petrus Episcopus 1078.

Jacobus Episcopus Adriæ de anno 1091.

Isaac Episcopus tempore Azzonis anni 1104.

Gregorius Episcopus Adriensis anno 1130.

Florius Episcopus 1148,

Vitalis Episcopus tempore Federici Imperatoris de anno 1162.

La quarta pruova, e conghiettura è il giudizio di Pietro Ferretti, il quale ha creduto il Privilegio di Paolo Vescovo esser venuto da Giovanni X. aggiongendosi a questo l'autorità del Celio, del Riccobuono, e di Antonio Maria Fulgino tutti Rodigini. Fatti questi argomenti si converte il Nicolio a confutare l'opinione del Sardi, come se avendo dichiarata, e provata questa per erronea, resti la sua persettamente stabilita, avuto riguardo al nome di Giovanni, e all'Indizione ottava, la quale non può cadere se non nelli Ponteficati del X.e del XX. onde escluso il XX. resta per necessaria conseguenza, che il datore dell'Indulto altri non possa essere stato, che il X.E la prima ragione, che adduce contra quell'autore, è perchè sebbene l' Orseolo vinse gli Adriani, e li dissece, non però su Pagano, o perfido Cristiano; eppur nel Rescritto apertamente si vede essere stata ricercata la licenza di fabbricar Rovigo affine di difendersi dai Pagani, e dai persidi Cristiani, La seconda ragione contra il Sardi è, perchè poco dopo quella gran rotta fu dall' Orseolo, e dai Veneti data la pace agli Adriani, onde dovevano ad ogni modo esser cessati i sospetti; massimamente che tra il tempo della pace, e della edificazione di Rovigo, o per meglio dire del Privilegio, vi corsero intorno a quindici anni, nei quali non successe altro moto tra gli Adriesi, e i Viniziani. Nè tiene del verisimile, che se per quella rotta si fosse mosso il Vescovo a ricercare l'indulto, avesse egli tardato tanto, e ridottosi a'tempi che fossero passati i sospetti, e l'opinione del pericolo. Aggiungasi, che il Vescovo d'Adria, il quale era dell'Anno 1025, non ebbe nome Paolo, e ciò credo voglia cavare dalla serie de' Vescovi Adriesi di sopra registrata. Questi surono i fondamenti dell'opinione del Nicolio, molto più deboli

per mio credere, di quello che ricercava il bisogno; poicchè se attentamente consideriamo la sua propria ragione, non esponendo egli quali fossero quei Pagani, o persidi Cristiani, che mossero il Vescovo a procurare lo indulto per l'edificazione di Rovigo, parmi vedere, che resti in pendente la forza di tale argomento, quando di quei tali non se ha tanto di certo, ed evidente, che senza altra più specificata dichiarazione si possa comprendere, che infeltassero, o potessero infestare i contorni d'Adria. Nè io veramente trovo, che circa quei tempi scorresse gente Pagana per la Venezia, o non lontano dalla Città d'Adria; perchè se ben consideriamo le incursioni degli Ungari, i quali non vennero alla fede se non l'anno 1010, queste surono innanti l'anno 902. quando non passarono la Brenta, e poi dopo l' anno 903. quando, come dice il Sigonio, (a) paratis lembis non solum Civitatem Novam, Equilium, Clodiam & Caput aggeris incenderent, sed esiam Albiolam provecti, Matamaucum, O Rivoaltum die festo S. Petri tentaverunt. Demum a Petro Duce navalibus cum copiis acriter resistente repulsi sese ad mediterranea consulerunt, asque ad Apenninum populando progressi obvia omnia, que munita non erant, loca vastarunt, neque Ecclesiis, aut monasteriis temperarunt. E da questa oppressione su tosto liberata l'Italia col danaro di Berengario, nè da quel tempo a quello del Privilegio, che su lo spazio di sedeci o diecisette anni, si sentirono altri rumori di gente Pagana nella Venezia; e io qu'i mi valerò dell'argomento del Nicolio in più forti termini dicendo, che se il' timore di quei Barbari avesse mosso il Vescovo a supplicare, ciò avrebbe fatto quando il timore era recente, nè avrebbe tardato diecisette anni, e sorse più oltre, se fosse vero ciò, che si ha immaginato il Nicolio, cioè, che avesse voluto aspettare la Confermazione di Martino III. che fu più di quaranta anni dopo ; e così parimenti non è verisimile, che se su Paolo Vescovo mosso dalla strage degli Adriesi l'anno 1010, avesse indugiato a procurare di afficurarsi sino al 1025. come bene in questa parte considerò il Nicolio, aggiungendo, come s'è già detto, che nè l'Orseolo, nè i Veneti erano Pagani, o perfidi Cristiani, e che poco dopo era seguita la pace; onde è, che se attentamente ponderiamo quelle parole del Privilegio, ed il tempo dell' Indizione ottava, lasciamo gran sospetto a chi è disinteressato, che quel Rescritto sia sittizio, e salso. E' vero, che a' tempi di Giovanni X. furono grandi moti con i Saraceni; ma è anco vero, che questi non furono nelle parti d'Adria, ma in Puglia, e nella Calabria, ove anco dal detto Pontefice, e dal Marchese Alberto furono sconfitti, e totalmente disfatti. Lascio di considerare particolarmente contra il Nicolio, quello che anco da altri (a) è stato, come vedremo, avvertito, ed è il non essere verifimile, che abbia quel Vescovo avuto bisogno di ridursi in sicuro, e che s'abbia potuto dire, Adria essere stata distruta dai fondamenti innanzi alla rotta avuta dai Veneziani, s'è vero che quella Città, come di sopra abbiamo cavato dal Sabellico, e come si può avere dal Platina, dal Sardi, e da molti altri, era ancora tanto potente che ardiva cimentarfi con la Repubblica Veneziana, la quale avendo per innanzi fatte imprese di gran conseguenza, come su l'acquisto della Dalmazia, e stando in procinto di soccorrere Terra Santa, dovea essere di grandi forze; onde non sarà mai certo che giudichi consentaneo al ragionevole, che in quel buono stato, nel quale si trovavano, gli Adriesi, ed il loro Vescovo avessero giudicato espediente allontanarsi dal Mare per ridursi fra terra in luogo tanto angusto, quanto su Rovigo nella sua prima sondazione. E così si scuopre la prima ragione dal Nicolio di niun momento. Quanto alle altre che seguono, noterò cosa, che se sosse stata trovata, o voluta trovare dal Nicolio, non avrebbe forse prodotti quelli argomenti, o almeno gli avrebbe modificati. Questa è, ch'essendo alle sue mani venuto il trasunto di quel Privilegio dalle scritture di un particolare, che fu, come vedremo più abbasso, Sebastiano Bonifacio Rodigino, ne avendo egli mai veduto, come si scuopre, o fatto vedere l'originale, incontrando le copie, come ho fatto io, col mezzo di Senatori, e con licenza di chi ha potuto darla, non si abbia chiarito, che nel margine dell'autentico non v'è la postilla:, hic fuit Joannes X. e che in quelli antichi Catastici non si trova il Catalogo dei Vescovi portato da lui, onde ogniuno può facilmente comprendere, e questo e quella essere state scritture d'avviso, e volontarie o del Bonifacio, o d'altri. Lascio, che sosse pure debitore di portare più specificatamente il libro, il luogo, il tempo, co-

me, e da chi avesse avuto quel Privilegio, notando appresso, se la mano della postilla, e quella del Rescritto era la medesima, o diversa; e mi restringo alla soddisfazione che era tenuto dare al Lettore, dichiarando se quei nomi erano stati descritti in quel Catalogo di mano diversa secondo i tempi, che furono in modo, che l'ordine non possa stare altrimenti, e che sian vere, e reali tutte le parole, che si riferiscono, o che sia stato fatto tal registro, sebbene di una sola mano, almeno con fondamenti di scritture autentiche in quelle parti, che importano al fatto di che si tratta: delle quali circostanze non se ne vedendo alcuna non solo esplicata, ma nè anco toccata, sa che resti la credenza di chi legge molto ambigua, ed il giudizio molto scandalezzato. E perchè non paja, che io dubiti troppo superstiziosamente dell'istruzione, e buona sede o del Nicolio, o di chi registrò quei nomi, lasciando, che non siano stati trovati nei Catastici, come ho avvertito di sopra; dirò che mi sarebbe caro intendere, per qual causa non fosse posto a Paolo, che si dice essere l'edificatore di Rovigo, l'anno della sua promozione, come fu posto a tutti gli altri; cosa, che dovea essere stimata degna di discussione, potendo ella dare gran materia di sospetto, che questo Catalago sosse con qualche impostura o alterato da persona se non interessata, almeno mal istrutta della verità. Tralascio il potersi considerare, che dalla promozione di Leone a quella di Geminio vi corrano 93. anni, nel quale spazio di tempo, ch'è poco meno di un secolo, bisogna, che siano stati due soli Vescovi, come misurandosi il tempo, che cade tra Astolfo, e Benedetto, questo tira in conseguenza, che Astolso abbia tenuto il Vescovato 82. anni, le quali due cose, sebben non sono al tutto impossibili, sono però da tenere per esempi molto rari. Nel resto il giudizio del Ferretti, e degli altri Rodigini, tanto si avrà da stimare quanto si vedrà appoggiato alla ragione; frattanto sarà lecito a cadauno il non credere, che il Nicolio sia stato un Evangelista nel citarli, quando non si vedano i loro scritti in questo proposito. La confutazione del Sardi fatta buona al Nicolio, stante che anch' egli per le già esposte considerazioni, le per quelle che si faranno più abbasso, abbia dato suori del segno, non sa altro effetto, che indurre opinione, e sospetto della falsità di quel Privilegio, accresciuta perchè nel privilegio si dica, che la Chiesa d'Adria

era funditus distructa, cosa che certo non era a' tempi di Papa Giovanni XX. e molto meno, come abbiamo già detto di sopra, a' tempi del X. Ma dato, che pure non sia scrittura apografa, puossi ad ogni modo salvare, e mantenere l'opinione del Sardi, dicendo, la causa del procurare quel Privilegio esser bene stata quella rotta, ma solo in quanto annichilò le forze degli Adriesi, onde restavano esposti a tutti quelli, che gli avessero voluti danneggiare, tanto Pagani, quanto Cristiani per mare, e per terra, in modo che si potria dire, che quelle parole di Pagani, e perfidi Cristiani nel rescritto Pontificio non abbiano riguardato più questo, che quello; e se ciò può stare, le altre considerazioni del Nicolio sino all'ottava non hanno bisogno d'altra risoluzione, poiche tutte sono sondate sopra un'istessa supposizione, che il motivo di fabbricar Rovigo, secondo il Sardi, pendesse dal timore, e riguardo avuto alla molestia, che da' Veneziani aspettavano gli Adriesi. E perciò io sempre più prontamente nei termini già concessi sottoscriverei all'opinione del Sardi, che stimò il Datore di quel Privilegio Giovanni XX. e non il X. e così trovo essere stato creduto anco da Bonaventura Casilino Rodigino, non mai però nominato dal Nicolio, tuttocche quello avesse scritto innanzi, e che alle mani di questo fossero pervenuti i scritti di quell'uomo altrettanto ingenuo quanto erudito, dell'opinione del quale qui voglio trascriverne quanto ho potuto cavare da un Discorso di Paolo Emilio suo Figliuolo, poicchè oltre la probabilità del suo giudizio, il quale perciò non deve esser pretermesso, mi sa anche male, che resti in tutto sepolta la fatica di quell'uomo celebre, che poco dopo l'essere stata stampata su per altri convenienti rispetti suppressa, ond'è, che a' nostri tempi non si può avere, se non con estrema difficoltà. Ora dunque prima noterò, che in quella scrittura (a) Paolo Emilio si dichiara aver avuta da Sebastiano Bonifacio Cittadino di Rovigo copia di tre antichi Privilegi, dei quali uno è il fopranominato di Giovanni, soggiongendo, questo insieme con gli altri essere stato tolto dal Catastico del Vescovato d'Adria, e dopo avendo registrata la sostanza di uno di Martino III. che è primo in ordine, ed il contenuto del Rescritto di Giovanni già registrato di sopra, passa alla considerazione del tempo di questo secon-

do, ed alla confutazione del Nicolio con le stesse parole, che qui fedelmente trascriverd., Questi Privilegi, dice egli, forse per difetto di chi gli trascrisse si leggono senza il millesimo, " e senza il numero de' Pontesici, che gli concessero. E però, , ancorchè il primo si conosca essere stato concesso da Marti-" no Secondo Pontefice, detto volgarmente Martino Terzo, per-, chè in esso si nomina Ugo Re d'Italia, che regnava in quel , tempo, lungamente è stata sepolta l'origine di Rovigo, sin-, chè nostro Padre dall'indizione ottava, e dal mese di Mag-" gio notati nell'ultimo la trasse in luce, quasi nel modo istes-" so, che fece Pitagora, il quale trovò la grandezza di tutto " il corpo di Ercole, traendo la forma del piè da quello spa-" zio, nel quale ogni quattro anni scorsi si celebravano i giuo-, chi Olimpici in Achaj. appresso Elide innanzi al Tempio di " Giove Olimpico, misurato da Ercole, e satto uno stadio di , 625. de' suoi piedi. In tal maniera avendo nostro Padre mo-, stra la via di venire in cognizione del principio della nostra , Patria, diversi dopo lui si misero a camminarvi. Ma allon-, tanandosi da' suoi vestigj, come se fossero entrati in un la-, berinto, per mio giudizio tutti vi si smarrirono, ed ei solo arrivò al desiderato segno. Andrea Nicolio nostro magnifico " Cittadino, e Dottore, alla cui molta diligenza, e fatica usata , in raccogliere da diverse parti le Istorie di Rovigo, è tenu-, ta grandemente la nostra Patria, voleva già che l'indizione " ottava di Maggio corresse nel Pontificato di Giovanni XVI. " l'anno 995. e diceva, che Rovigo ebbe allora principio. Ta-" le opinione si vede scritta nel margine dell'Istoria di Rovigo ,, di mano propria di nostro Padre, ma scancellata con più li-, nee, come quella, che avendola ben considerata, non gli " piacque, la quale anco fu poi rifiutata dal proprio autore : , onde io maggiormente la danno, tanto più che non trovo, , che Giovanni XVI. fosse vivo l'ottava Indizione il mese di " Maggio, ancorchè Carlo Sigonio dica, che morì l'anno 995. , anzi è da credere, che morisse o al principio di quell'anno, " o al fine dell'anno 994. come par che voglia il Palmerio "Fiorentino, e che o l'uno, o l'altro di questi due Autori, non , curando in si poco spazio di tempo usar diligenza, abbia pre-" so errore; di che non è da maravigliarsi, essendocchè anco , il buon Omero, come si dice, alle volte dorme. L'istesso ec-" cellen-

, cellente Nicolio ora tiene un'altra opinione, la quale però su , prima d'altri che sua, come si può vedere per una breve , memoria, che fu scritta nel margine del Privilegio, cioè che Rovigo fosse sabbricato pur l'ottava Indizione l'anno 920, per , concessione di Giovanni X. Pontefice, e così di nuovo tenta , d'impugnar l'opinione di nostro Padre, il quale nondimeno da persone, che di continuo leggendo, e scrivendo a benefi-, cio del mondo con molta gloria loro non poco splendore ag-, giungono alla nostra Città, è chiamato primo Scrittore delle , cose di Rovigo, e Cittadino ottimo, e uomo dottissimo, ed , uno de' maggiori lumi, che abbia mai avuti la Patria no-, stra. Ma che nè questa opinione della prima sia migliore, chiaramente si può comprendere dal privilegio primo; per-, chè tra molte, e molte cose particolarmente concesse, e con-, fermate da Martino Secondo, il quale ascese al Pontificato " l'anno 982. ancorche vi siano specialmente nominate le Rodige, non vi si sacendo menzione di Rovigo, nè di Rocca, o di Torre fabbricata nelle Rodige ; o in Buonvico, dove è , fondato esfo Rovigo, come ragionevolmente si sarebbe fatta, , se vi sossero stati i sondamenti della Torre, non che la Roc-, ca, come cosa principale, e più degna che sosse nel Polesi-, ne, e fatta per difeta del Vescovo, e del Popolo Adriano non è da credere, che Rovigo sino a quei tempi sosse son-, dato. Tanto scrisse il Casilino consutando le opinioni del suo compatriota, prima che venisse a dichiarare, e stabilire quella di suo Padre; e perchè intese il Nicolio questa importantissima opposizione sondata su l'ordine dei Privilegi di Martino, e di Giovanni, si ssorzò egli di risolverla scrivendo così: " Ma per dar anco maggior soddisfazione a quelli, che più fortile, e secretamente rivolgendo le carte, si sono serviti del-, l'ordine, col quale sono registrati i tre privilegi nel Catasti-, co del Vescovato, argomentando che sia ragionevol cosa, che , il Privilegio di Martino III. primo in ordine alla prima car-, ta sia parimente il primo di tempo; così il secondo di En-, rico a carte due sia di tempo secondo, e che il terzo di Gio-, vanni a carte quattro, siccome è l'ultimo registrato, così sia , l'ultimo concesso; si dice che sebben nel margine di ciascu-" no d'essi privilegi vi sia notato il tempo; e le persone, cioè ,, qual toffe Martino, e qual Giovanni, che , con,, concessero essi Privilegi, in modo, che non vi possa restare più , che dubitare, nondimeno discorrendo intorno alle parole lo-, ro, Giovanni dice ch'egli concede; Martino veramente come , egli conferma; sicchè uno dimostra concessione, e l'altro con-, firmazione; e dovendo per ogni ragione precedere la conces-, sione alla confermazione, e la comprobazione seguire la co-,, sa comprobata, e dar forma novella di compimento alla co-, sa, che dianzi era, resta che per consequenza necessaria Mar-, tino, che conferma, ed approva tutte le cose della Chiesa , d'Adria, e fra quelle il fondo Roda, e la Penisola, che è , fra l'Adige, ed il Tartaro, fosse posteriormente a Giovanni, che , per l'innanzi l'anno 925. avea dato, e concesso al Vescovo le co-" se suddette nel suo Rescritto nominate; il quale Martino ac-" costandosi all'autorità di Ugone Re de' Romani dichiarito in , Pavia da' Principi Italiani nel 944. l'anno seguente benigna-, mente rispondendo allo stesso Paolo Vescovo d'Adria, che per maggior corroborazione volle procurarne confermazione

, solenne, così dice:

Martinus Servus Servorum Dei, Oc. Quia juste, & rationabiliter nostro Apostolatui postulasti quatenus Sanctam Dei Ecclesiam Adriensem concederemus, O confirmaremus omnes proprietates ejusdem, idest Insulam, que vocatur Adriana cum tota silva sua, Portum Laureti, Portum Gauri usque in mare, Lacum Tuelo, O Canale Tuonis usque in Piscaria Cythini, atque totam Insulam inter Adicem, & Tartarum cum Sylva Manegium, & Massam, Gavellum, Fundum Roda cum Sylva sua, & Valle sibi pertinente, Vallem Tinia, Argelle, Carigiano, Petrejum, fundum Pontecli usque in Rivo Carrario, Plebem Sanctæ Mariæ usque in fossa Jobiana, Olpilia, & fossa Curiola &c. con altre cose in esso Privilegio annoverate. Sin qui il Nicolio risolvendo la soprascritta obbiezione; ma quanto vaglia la sua risposta lo giudicheranno gli eruditi, avuta la debita considerazione al suo discorso, ed alle parole del Privilegio di Martino. Dice il Nicolio, che Martino non concede, ma conferma, ed è tutto l'opposito, dicendo il Rescritto; quatenus sanctam Dei Ecclesiam concederemus; ecco la concessione della Chiesa, la quale altro non importa, che il conferirle il Vescovato d'Adria. Seguitiamo più oltre. Il Privilegio di Giovanni non concede altro al Vescovo già fatto, e possessore attuale della Chiesa d'Adria, se non la Corte di Buon-

Buonvico per fabbricarvi un Castello, e quello di Martino gli concede il Vescovato, e lo sa Vescovo. Ne segue adunque, che il Rescritto di Giovanni supponga quello di Martino, poicche l'esser Vescovo ha da precedere l'essere aggraziato come Vescovo : che il Rescritto di Giovanni supponga Paolo fatto Vescovo per innanzi, e possessore attuale della Chiesa d'Adria, lo significano anco più che chiaramente quelle sue parole: quatenus concederemus tibi, & per te jam factæ tuæ Ecclesia Curtem Bonevico, perchè se vorremo construire questo Periodo non potremo se non portare il senso, che voglia dire quatenus concederemus Tibi, & per te curtem Bonevico Ecclesia jam facta tua. idest, que pertinet ad Ecclesiam, que jam facta est tua. Ma chi ha fatta di Paolo la Chiesa d'Adria? certo quello, che gliela ha concessa. Chi l'ha concessa? Martino. Adunque il Privilegio di Martino, contra ciò, che intende il Nicolio, come quello che concede la Chiesa d' Adria, sarà primo, e presupposto dal Privilegio di Giovanni. Non nego io già, che l'ordine del registro in quel medesimo Catastico sia stato mal osservato nel Privilegio d'Enrico III. Imperatore, essendo egli stato a' tempi di Alessandro II. intorno al 1060. ed avendo favorito Cadaloo Antipapa, mostrandosi sempre nemico del vero Pontefice, e della Religion Cristiana; ond'è, che viene egli per ogni modo ad'esser posteriore a Papa Giovanni XX. il cui privilegio non può essere stato dato, se non del 1025, con tutto ciò questo è registrato dopo quello di Enrico; ma questo inconveniente appresso gli altri serve per accrescere la sospicione della falsità di tutti questi Rescritti. Quanto poi alla considerazione intorno alla clausula della confirmazione nel Privilegio di Martino, dovrassi avvertire, essere stata la dimanda del supplicante, che gli sia concessa la Chiesa, e che sian confermate le proprietà di essa, perchè essendo la proprietà ab antiquo della Chiesa, non hanno bisogno d'altro, che di confermazione, la quale non riguarda immediatamente il Vescovo, ma la Chiesa. Dice il Nicolio, che il Privilegio di Martino conferma ciò, che è stato concesso da Giovanni; che cosa ha concesso Giovanni? ha concessa la Corte di Buonvico per farla Castello, e ha concesso, che gli sia fatto un Territorio. Ora se il Privilegio di Martino non sa punto menzione di questo fatto, chi dirà mai con proposito, che confermi la concessione di Papa Giovanni? E' ben vero, che con-

confermando le proprietà della Chiesa d'Adria, conferma anco il possesso di fondo Roda, ma lo conferma come proprietà della Chiesa d'Adria, non come luogo, ove s'abbia a fabbricare un Castello, e come bisognava specificare, se questa confirmazione avesse avuto riguardo alla concessione di Papa Giovanni. E chi dubita, che se Paolo, dopo aver dato principio alla fabbrica del Castello, avesse da Martino ricercato il privilegio, come dice il Nicolio, per maggior corroborazione di quanto gli era stato per innanzi concesso da Giovanni, avrebbe espressa la richiesta di potervi edificare un Castello, come su espressa in quella che fu fatta a Giovanni, onde per ogni modo sarebbe stato necessario il fare di ciò alcuna menzione; come era necesfario nel privilegio di Enrico, se è vero, che in virtù d'esso restasse il Vescovato con le sue pertinenze sotto la protezione dell'Imperio: perchè trattandosi di protezione, non si dovea pretermettere la nominazione di luogo tanto principale, il quale ad ogni modo era del Vescovo. Nel resto dalla buona intelligenza del contenuto nel privilegio di Martino già esposta, si vede apertamente, che al tutto è fuori del caso lo aggirarsi in considerare, come sa il Nicolio, che non accadea nominar Rovigo, perchè alla Sede Apostolica appartiene solamente per il suo diretto dominio confirmare, ed approvare quanto ella ha concesso; no il miglioramento fatto dal Vescovo. Dico che tutto ciò è fuori del caso, perchè non ha il debito riguardo, come si è detto, alla concessione di Giovanni, la quale non conferì la Chiesa, nè instituì, o applicò le proprietà, ma solo concesse la Corte di Buonvico a Paolo già fatto Vescovo a fine di fabbricarvi un Castello per sicurezza di se stesso, e del suo popolo. Non nego già io, che possa esser posto in considerazione il modo della concessione delle Rodige fatta da Giovanni, come quella che pare aver applicato nuovamente questo luogo al Vescovato d'Adria, essendo stato per innanzi immediaramente soggetto alla Santa Sede, e di niuna Diocese, com'era a quei tempi, ed è al presente l'Abazia della Vangadizza; onde avvenga che confirmando Martino anco semplicemente questa proprietà del Vescovato d'Adria, supponga egli per ogni modo l'esfetto del Privilegio di Giovanni, come quello, che abbia appropriato ciò che prima non era propria pertinenza della Chiesa d'Adria. Ma se questo è vero, due cose ne seguono contro il

Nicolio; una, che il rescritto di Martino non possa essere sta to indrizzato a Paolo, poicchè si vede apertamente, che que sto concede il Vescovato, eppure Paolo nel privilegio di Giovanni si suppone Vescovo; l'altra è, che Rovigo non fosse per anco edificato a' tempi di Martino, e che fosse svanito il disegno, e la deliberazione di fabbricar fortezza nelle. Rodige, non si facendo altra menzione nel Privilegio di Martino, che di fondo Roda. Nel resto il ridursi anco qui a dire, che quanto sino allora era stato edificato da Paolo era poco, e tale, che non meritava effer posto in considerazione, è cosa che non convien bene col professare, come professa il Nicolio (a), che vi fosse trasportato il Vescovato colla sedia, e residenza Episcopale, che sossero designate le mura con l'aratro, che vi fossero ridotte tante onorate famiglie quante egli ne suppone; e così parimenti convengono malamente il dire da una parte, che la Santa Sede in quella concessione non dovea avere altro riguardo, che del suo diretto, e dall'altra concedere, che Rovigo fosse soggetto al governo, e alla giurisdizione del Vescovo, è un farlo bene della Chiefa d' Adria, e per confeguenza o fosse miglioramento, o di che altra natura si voglia, ad ogni modo non restava maidiragione di alcuno particolare, ma folo del Vescovato in virtir delle concessioni che alli Vescovi nel conferire di quella Chiesa erano fatte di tempo in tempo dalli Pontefici, non altrimenti, che restano tutte le sabbriche fatte da quelliche godono Beni Ecclesiastici, o nelle Chiese, o nelle Case, o nelle Campagne, o in altra cosa, che alla Chiesa si appartenga, e che con la Chiesa sia annessa in modo che con l'istessa si conferisca, come fua propria. Porta il Nicolio, che Paolo vuole aspettare la confirmazione di Martino; perchè? e a che fine? che stupidezza di Prelato, non sapere che tanto vale la concessione di un Papa, quanto la confirmazione di un altro! Notava il Nicolio per trascuraggine Padovana, e chiamava opinionisti poco versati negli annali antichi della loro Città e manco studiosi delle cose loro, e delle altrui passate, quelli, che volendo nelle loro scritture affermare, Rovigo essere stato signoreggiato dal Comune di Padova, non aveano ben voltate le scritture delle Cancellarie per vedere se potevano mostrare quali ordini, quali provigioni furono mai fatte per Rovigo, come furono fatte per

Vicenza. Ora che direbbe egli, se sosse ammonito con più modestia, ch' essendo stato edificato Rovigo, parlando conforme alle sue pretensioni, da Paolo Vescovo l'anno 920. ne segue, che da questo ai tempi di Alessandro Terzo corressero anni intorno 240 essendo Alessandro stato creato Pontesce del 1160, secondo il Pigna, o del 1159. secondo il Platinay el Baronio, al qual tempo, o poco prima se ne impadroni Rinaldo da Este, conde è che tratterebbe quasi dell'impossibile, che siccome negli Archivi; e nelle Cancellarie si sono conservati quei Privilegitanto antichi, non si fosse anco conservata o in Adria, o in Rovigo, o in Vinegia qualche memoria di governo durato per lo spazio di più di due secoli? e se sicha trovata, e ha potuto vederla, come professa aver vedutigiletti; entrascritti quei Privilegi, perchè non l'adduce? se non si ha trovata, perchè afferma egli così determinatamente, che fosse da Paolo Vescovo edificato Rovigo, e trasportatavi la sede, e residenza Episcopale tanto tempo innanzi l'invasion di Rinaldo? E ciò sia detto per corroborazione di ciò, che ha molto fondatamente contro l'opinion del Nicolio prodotto il Casslino, il quale dopo questa consutazione soggiungendo il giudizio di suo Padre scrive cosi: (a), Corse ancora l'ottava Indizione, come scrivono n il Palmerio Fiorentino nelle croniche, l'Alberti nella descri-, zione dell'Italia, ed il Sigonio nelle Istorie del Regno 'dell' Italia, l'anno primo del Ponteficato di Giovanni XIII. che fu " il 965 della salute; ma questi non era allora Pontefice il mese di Maggio, essendocche su creato, come afferma il Sigo-" nio, il di secondo di Ottobre; e sotto il Ponteficato di Giowanni XI. l'anno 935. e di Giovanni VIII. l'anno 875; e di Gio-" vanni III. secondo il Palmerio, e l'Alberti, l'anno 575. ben-, chè il Sigonio dica, che morisse l'anno 574. Ma per le ra-" gioni suddette ne anco da alcuno di questi è da dire, sche sosse concesso al Vescovo Paolo di fondar Rovigo ; la tutte le quali n aggiungo questa una a mio giudizio importantissima, che sino al tempo di Ottone Orseolo, che su creato Prencipe di Vinegia l'anno 1009. Adria su Città così potente, che avendo il Senato volto il pensiero a soccorrere Terra Santa occupata da' Turchi, per timore delli Adriani se ne resto; i quali ebbero , ardire di travagliare il Paese dei Veneziani fin quasi su gli ocstate of the state of the state

chi di Vinegia istessa . Ma poicche dall' Orseolo furono vinti , in un gran fatto d'arme appresso Laureto tra le foci dell' Adi-, ge, e del Po, si scemarono di maniera le forze loro, che qua-, si si ridussero a niente; il che assermano Marcantonio Sabellio nel quarto libro della prima Deca dell' Istoria Veneziana , Pietro Marcello nella vitaldi Ottone Orfeolo, Pietro Giustiniano nel primo libro dell'Aftoria Veneziana, le Giovanni Tarcagnota nella feconda parte delle Istorie del Mondo al libro un-, decimo, e altri: Sicchemon è da credere, che prima avessero abbandonata Adria Città forte per venire a fabbricare una , Rocca nel Polefine nostro. Dopo questi tempi corse anco l'Otntava indizione, secondo li detti Palmerio, Alberti, e Sigo-, nio, essendo Pontesice Giovanni XX. l'anno 1025 e secondo il Palmerio, e l'Alberti, essendo Postefici Giovanni XXII e XXIII. 5, gli anni 1 222. e 1 245. ma innanziral Ponteficato di questi due y ultimi era fondato Rovigo, come si ha dalle Istorie Imperiali " di Riccobaldo Ferrarele, e da Commentari di Gio: Battista Gi-" raldi delle cose di Ferrara, e dalle Istorie de Prencipi d'Este ,, del Pigna, e d'altri: Resta adunque per le ragioni suddetnite, e per l'autorità d'uomini dottissimi vera l'opinione di mostro Padre, confermata da Gio: Domenico Roncali il Cavan liere nostro cugino, e Cittadino onoratissimo della Patria, nel-, l'Orazione, ch'ei recito l'anno 1555. il de 22. di Settembre , a Lorenzo Mula Podesta di Rovigo, e da Gasparo Sardi nobilissimo Cittadino di Ferrara nel terzo libro delle Istorie "Ferraresische la Roccas di Rovigo per concessione di Giovanni XX. Pontefice fatta di Maggio l'Indizione ottava la Paolo " Vescovo d'Adria l'anno 1025. appresso l'alveo del Tartaro , nelle Rodige fosse fondata. Questa su l'opinione del Casilino seguita anco da Giovanni Bonifacio nell'Orazione per trasportare il Corpo di San Bellino, anch'egli pur Rodigino, Figliuolo di quel Sebastiano, dalle cui mani vennero le copre delli sopranominati privilegi; e comecchè da lui non sia prosessoriamente trattata questa materia, è però ad ogni modo credibile, ch'egli abbia prima ben esaminata la postilla citata dal Nicolio, e che anco abbia ben considerato, qual capitale si debba sare di quel Catalogo, ove Paolo Vescovo vien collocato in modo, che caschi a'tempi di Giovanni X. ed io non credo ingannarmi nell'attribuire assai al buon giudizio di quest' uomo, es-

sendo egli non solo gran Giurisconsulto, ed Assessore, ma anco scrittore d'Istorie molto stimate, ed in ogni sorte di studio molto versato, come le sue opere, delle quali più abbasso son per parlare; ne fanno chiara testimonianza; e perciò a questa volentieri sottoscriverei, quando non la vedessi bisognosa di macchine ben manco assai di quella del Nicolio, poicche è necesfario fingersi due edificazionis e due edificatori di Rovigo in distanza di tempo troppo grande, e metter per certo senza altra più evidente testimonianza, che della propria immaginazione, quello, che può essere che non sia stato, cioè, che subito ortenuto l'industo, senza mettervi tempo di mezzo, il Vescovo si sia posto all'opera; eppure è vero, che spesse volte s'interpongono spazi di tempo ben lunghi, e si differiscono le esecuzioni per vari rispetti, ed impedimenti, che rompono li dissegnio degli uomini soggetti all'essere variati, ed alteratida tanti accidenti, che chi volesse numerarli tutti, sarebbe un non voler mai dar fine. Io so bene, che il trarre le origini antiche, quando non si abbia altro in contrario, non ricerca sempre dimostrazioni geometriche, e che bastano talora alcune conghietture leggiermente probabili. Ma è pur anco vero; che queste ricevono modo da diverse circostanze, come nel presente caso, nel quale abbiamo dal Pigna il tempo della edificazione di Rovigo lontanissimo da quello, che s' immaginano i Rodigini sul privilegio di Papa Giovanni; ond' è che a convincere, che Rovigo abbia avuto altro principio anteriore a quello che mette il Pigna, ci bisognano prove, che tengano molto più del concludente, e che più stringano. E comecchè il Sardi sia nella nave medesima del Casilino, capita però egli particolarmente ad una gravissima disconvenienza, mettendo il principio dell'edificazione di Rovigo a'tempi di Papa Giovanni XX. colquale vuole, che anco sia stato Paolo Vescovo d'Adria quello, a cui fu indrizzato l'indulto già registrato di sopra ; e poi soggiungendo, che mentre sorgeano le mura, Rinaldo da Este cacciò il successore di Paolo da Rovigo; eppure è cosa chiara, che dal tempo di Papa Giovanni XX. il quale fu del 1025. a quello di Rinaldo, che fu intorno al 1160.vi cadono 135. anni, nel quale spazio di tempo a Paolo, che del 1025. dovea pur essere di qualche matura età, altri che un Vescovo solo non è successo. L'opinione poi del Nicolio, come si è potuto aperta-

mente scoprire dalle cose di sopra considerate, non solo hanecessità di essere puntellata da queste due macchine, ma anco da altre più stravaganti, ed immaginarie, come il darsi ad intendere, ed il scrivere per certo, che Paolo avesse edificato cosa di poca considerazione, e ciò per salvare, che il Privilegio di Martino non nomini Rovigo, tuttocchè già fosse secondo le supposizioni edificato , che Martino non conceda, ma confermi; aspettare il Privilegio di Martino, che non era necessario; dire, che sia indrizzato a Paolo senza vedervelo nominato; immaginarsi una distruzione d'Adria, che non su, nè puote essere; formare una postilla d'avviso con un catalogo, e ordine di Vescovi volontario, numerandosi Paolo senza il suo tempo; mettere (a) che sia stato al tempo dell'edificazione assegnato dal Pigna il Vescovo Vitale; e poi (b) ridursi a dire, che su un altro Paolo, facendo due Paoli, uno scismatico, e l'altro uomo dabbene; e per sigillo vestendo queste fantasie di quel sogno, che sece vedere a Paolo Vescovo buono il suo Pastorale fiorito di rose, e del modo, che tenne costui in condurre li Buoi per la Boara a fine di tirare il folco con l'aratro, cingendofi, come dice egli, il Gabino: cose tutte che se avesse sapute mostrare, o che, per meglio dire, avesse mostrato, onde mai possano essere state cavate, eccetto che dal suo cervello, meriterebbe una corona di quelle, che si danno alli più benemeriti della Patria; quando dell'origine di lei sin qui non si ha avuto altro lume, che quel poco, che si cava dalli Privilegi di Giovanni, e di Martino, e dall'Istoria del Pigna, all'opinione del quale risolvo d'accostarmi, perchè chi scrisse quell'opera su molto sodo, circospetto, e disinteressato, ebbe copia di buone scritture dagli Archivi degli Estensi, ebbe finezza di giudizio, e come quello, che vide assai, ebbe anco pratica esatta delli successi appartenenti a quei Principi, ed alli loro stati. Fu questi per mio senso non il Pigna, sotto il cui nome cammina l'Istoria, ma Girolamo Faletti, il quale scrisse anco certe Poesie latine molto eleganti, ed erudite; e ciò mi persuade quello, che leggo nel fine dell'ultimo libro del Sardi, ove nominando il Faletti, come quello, che scrivesse in quel tempo tal'Istoria, discende anco a certi particolari che in essa si vedono, e non altrove; per

mic in en a de la tra-(a) Nel primo dell'Istoria.
(b) Nell' Antilog. all' Apolog. del Zago Rentuano.

tralasciare, che Nicolò Crasso uomo ingenuo altrettanto, quanto dotto e studioso delle belle lettere, attestasse già ad un mio carissimo amico, di aver egli sentito il Testamento del Faletti in Ferrara, nel quale raccommandava la sua Istoria a Gio: Battista Pigna, pregandolo a rivederla, e poi darla in luce. M'induco anco facilmente a fottoscrivermi algiudizio di quello Scrittore (sia stato qual si voglia delli due nominati) perchè giudico ragionevole, che quel Vescovo non si movesse allo edificar Rovigo prima della Rotta del Po detta di Siccardo, o di Ficheruolo, dalla quale ben veramente restò allora sommersa, e distrutta Adria in modo, che su vicina allo annichilarsi; come da certo tempo in qua pare che risorga, essendosi da lei in gran parte allontanate le acque di quel gran ramo; e stimo, che accrescessero questo motivo le turbolenze, che bollivano, e forse anche erano in colmo per lo scisma nato a quel tempo nel Ponteficato, per il fomento, che ricevea Vittore Antipapa da Federico Imperatore, il quale fidandosi nella forza dell'armi procurava di tirare a sè quella autorità, che non gli conveniva: e perchè al vero Pontefice Alessandro non mancavano autorità, appoggi, e forze per mantenersi, e castigar anco i contumaci, e ribelli, ai quali restò poi sino al fine sempre superiore, ebbe bisogno il Vescovo d'Adria, come parziale dell'Antipapa, di assicurarsi in luogo più sorte della già distrutta Città d'Adria. Che mò facesse allora quest'opera in virtù di privilegi di nuovo ottenuti, o già concessi molti anni avanti, non lo potiamo saper per certo; e sebben, per quanto di sopra è stato disfusamente discorso, io di quei Privilegi non ne faccio gran capitale; nondimeno perchè altri forse avrà altro gusto, e sentirà diversamente da me, non voglio restare di registrare in questo luogo le formali parole di essi diligentemente incontrati con altri originali autentici in questi pochi fragmenti.

#### PRIVILEGIUM DOMINI PAPÆ.

Marinus servus servorum Dei Episcopus Insulam, que vocatur Adriana una cum tota silva sua, & portus, quod est portus Laureti, & portus Gauri omnia in integrum persistente usque in mare, & a portu Laureti usque in Canale Stà, & usque in Canale Falze, &c. Quapropter ex nostra Apostolica præceptione, sive ex præceptione dilectissimi Filii Nostri Ugonis Serenissimi Regis præcipimus,

Scripta per manus Georgii Scriniarii Romanæ Ecclesiæ.

Dat. Patriarchio Lateranensi tertio idus Junii. Bene valete.

Ego Benignus Episcopus Hostiensis manu mea conscripsi

Ego Georgius Portuensis manu mea conscripsi anno ejus Sedis se-

cundo, & Domini Ugonis quarto Indictione XII.

Ego Dominicus Christi misericordia Sancta Adriensis Ecclesia Notarius videns Oc. exemplavi anno Dominica Incarnationis millesimo CCII. quinquagesimo primo decimoquarto die exeunte mense Aprilis Indictione 13. tempore Domini Eugenii Papa, O Conradi Regis.

Ego Romeus Domini Henrici Regis Notarius authenticum bujus

exempli vidi, & legi sicut bic continetur, &c.

#### PRIVILEGIUM IMPERATORIS.

2. Hoc est exemplum cujusdam Instrumenti, & Papalis Privilegii, cujus tenor talis est.

In nomine Sancte, & individue Trinitatis. Henricus Divina

favente clementia Romanorum Imperator Augustus, Oc.

Neriso Cancell. Domini Orchelli Cancellarii recognovit Dat. secundo idus Februarii an. Dominicæ Incarnationis 1054. Indictione 7. anno autem Domini Henrici tertii Regis Imperatoris secundi ordinatio-

nis 25. Regni quidem 13. Imperii vero septimo, Oc.

Insuper concedimus tibi, & per te tuæ sanctæ Ecclesiæ, tuisque successoribus suffragium, & placitum populi comanentis a termino Rodige usque ad Adriensem Civitatem jure perpetuo ad tenendum possidendum ordinandum in restauratione tuæ dirutæ Ecclesiæ, & funditus distructæ emissa præceptione nostra cum Beati Petri auctoritate ita sane, ut singulis quibusque annis tu, tuique successores vice pensionis Adriensem Ecclesiam reædificare, ordinare Presbyteros, Diaconos, ceterorumque Ordinum Clericos ordinare; statuentes Apostolica præceptione auctoritate Beati Petri Apostolorum Principis sub divina obtestatione, & anathematis interdictu, ut nulli unquam nostrorum successorum Pontificum, vel aliæ cuilibet magnæ, vel parvæ personæ prænominatum locum cum omnibus Curtis, sive piscariis ad easdem pertinentibus, seu suffragiis, atque placitis superius dictum est a termino Rodige usque in Civitatem Adriensem

sem a potessate tud Ecclesia auferre, vel alienare &c. si quis autem, &c.

Scriptum per manum Joannis Scriniarii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ

in mense Maii Indictione Octava. Bene valete.

Et ego Dominicus Christi misericordia Sanctæ Adriensis Ecclesiæ Notarius videns hoc authenticum Privilegium scriptum per manum Joannis Scriniarii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ nihil addens, vel
minuens exemplavi anno Dominicæ Incarnationis 1151.14. die exeunte mensis Aprilis Indictione decimaquarta tempore Domini Eugenii Papæ, & Conradi Regis.

Ego Romeus Domini Henrici Regis authenticum bujus Exempli

vidi, & legi sicut bic continetur.

Lettera di chi fece il fuddetto incontro sopra questa materia.

Ho eseguito quanto mi ha comesso per rispondere alle di-

mande contenute nelle connesse lettere, che sono.

Prima se vi siano li millesimi, o almeno gli anni del Pontesicato; al che si dice, che non vi sono millesimi, nè anni di Pontesicato, ma precisamente le date notate nelle scritture già mandate, e niente più, e di anni di Pontesicato ne verbum quidem.

Seconda, se nel margine sia: bie fuit Joannes X. Nella margi-

ne, nè altrove ci è parola di questo.

Terza, se quello di Martino sia anteriore a quello di Giovanni, si dice, che nel libro l'ordine è questo. Il primo Martinus Oc. ed in questo non vi è a chi sia indrizzato; ma senza specificar chi sosse, si dice; quia humiliter postulassis quatenus sanstam Dei Eccle siam Adriensem Beati Petri Apostoli Domini per prasentis Nostri Privilegii austoritatem concederemus Oc. O consirmaremus omnes possessimos; e posti li luoghi, finisce poi con le solite imprecazioni a contrasattori, e benedizioni a chi osserverà in sacula saculorum. Amen.

Scripta per manus Georgii scriniarii Romanæ Ecclesiæ Datum Patriarchio Lateranensi tertio Idus Junii . Bene vale-

Il secondo è Privilegium Imperatoris; e sotto immediate si dice; boc est exemplum sujusdam instrumenti, & Papalis Privilegii, cujus

tenor talis est. In nomine sanctæ, & Individuæ Trinitatis Henricus Divina savente clementia Romanorum Imperator Augustus. No tum sit omnibus Christi, nostrisque Fidelibus tam suturis, quam præsentibus. E' data a' prieghi di Benedetto Vescovo d'Adria, e la sostanza è, che riceva in tutela, e disesa omnia bona Adriensis Ecclesiæ; la data, e sottoscrizioni sono già scritte.

Il terzo è Joannes Episcopus servus servorum Dei Reverendissimo, & sanctissimo Paulo sanctæ Adriensis Ecclesiæ Episcopo;

pieno d'incongruità di latinità.

Per argomentare qual di questi due, cioè di Martino, e di Giovanni sia anteriore, non ho potuto esaminar li soggetti, come conveniva. Ho osservato, che in questo di Giovanni si dice dopo narrate le Corti di Romiliaco, qua est in Ceneglada, O Curtem Bonevigo, qua vocatur Rodige, si aggiunge: O liceat tibi Castrum construere in loco, qui vocatur Rodige ad servandum populum O c. trovando quando sosse satura la construzione, si potrà cavar qualche conghiettura.

Non vi è anco, nè millesimo, nè Pontesicato, ma solo, scriptum per manus Joannis scriniarii sancta Romana Ecclesia in men-

se Maii Indictione octava. Bene valete.

Seguono poi le transcrizionigià mandate. Così resta risposto alle altre dimande a chi sia indrizzato quello di Enrico, e a lei bacio le mani e resto.

E perchè con le soprascritte Lettere, ed informazioni ebbi anco quest'altra scrittura, non voglio restare di metterla qui sotto sedelmente, come mi su mandata ad verbum.

Catastico: per me Jo. Antonium Davum &c. sumptum, & trans

scriptum ab Catastico Episcopatus Adriæ de verbo ad verbum.

## Privilegium D. D. Papæ ad Re ...

Martinus servus servorum Dei. Atque ideo quia juste, & rationabiliter nostro Apostolatui humiliter postulastis quatenus sanctam Dei Eccle siam Adriensem Beati Petri Apostoli Domini per præsentes nostri privilegii auctoritatem concederemus, & confirmaremus omnes possessiones, & proprietates ... idest Insulam, quæ vocatur Adriana una cum tota silva sua, & portus, quod est portus Laureti & c.

Omnia in integrum persistente usque in mare ..... più volte, cum valle sibi pertinente

Qua-

Quapropter ex nostra præceptione Apostolica, sive ex preceptione dilecti Filii nostri Ugonis serenissimi Regis precipimus, ut nulla queque persona

Sed potius, ut prefati sumus, omnino in tempore salvas, & ille-

sas persessant una cum omnibus tam Clericis quam Laicis.

Sciat se in iram B. Petri &c. & Filii nostri Ugonis Regis, & nostram censuram, & prefatam Ecclesiam cum suis pertinentis &c. sciat se compositurum auri optimi mancussios mille.

Scripta per manus Gregorii Scriniarii Romanę Ecclesia. Datum Patriarchio Lateranen. tertio Idus Junii. Bene valete.

Sottoscritti.

Benigno Vescovo Ostiense. Georgio Portuense. Anno ejus sedis

secundo, & Domini Ugonis quarto Indictione 12.

Fatta la copia da Domenico Nodaro della Chiesa d'Adria anno millesimo CCII. quinquagesimo primo quartodecimo die exeunte mense Aprilis Indictione 14. tempore Domini Eugenii Papa, & Conradi Regis.

Ego Romeus Domini Henrici Regis Notarius authenticum hujus

exempli vidi, & legi sicut bic continetur.

### Privilegium Imperatoris.

Hoc est exemplum cujusdam Instrumenti, & Papalis Privilegii, cujus tenor talis est. In Nomine &c. Henricus &c. Notum sit omnibus &c. Taliter Adriensis Episcopus B. Turregum nostrum audiens clementiam rogavit quatenus pro remedio anima &c. omnia bona Adriensis Ecclesia sub nostre tuitionis potestatem, & defensionem susciperemus.

Mandibundium nostre protectionis prefato Benedicto Adriensi Episcopo sieri jussimus, videlicet de Curte, que dicitur Adriana.

Ut nullus Dux, Marchio, Comes &c. prefalestare, aut disvesti-

Neriso Cancellarius Domini Orchelli Cancellarii recognovit.

Dat. sesundo Idus Februarii anno Dominice Incarnationis 1054. Indictione septima anno autem Domini Henrici tertii Regis Imperatoris secundi, ordinationis 25. Regni quidem 13. Imperii vero 7. Distum Turregum in Dei nomine feliciter.

Ego Dominicus Ecclesie Adriensis Notarius exemplavi.

Petro Filius Domini Corradini Notaro ho scritto. Actum, & datum

datum Communis Adriani sub annis Domini 1200. indictione tertia

die ultima Julii.

Don Aventurino da Mantova attesta aver veduto il suddetto Privilegio dell' Imperatore scritto dalli detti due Notari Dominico, e Pietro, e averlo registrato d'ordine D. Fratris Bonazontæ Vescovo d'Adria 1296. Indistione nona penultimo Januarii

Rhodigii super Domum Episcopi.

Joannes Épiscopus servus servorum Dei Reverendissimo, & Sanctissimo Paulo sancta Adriensis Ecclesia Episcopo. Et pro te in ejus Ecclesia, tuisque successoribus in perpetuum visis more solario qualiter vobis sollicitudine insistit cura pro utilitate Ecclesiis Apostolicis vigilandum, in eaque necessitate jactura sustineat, sed magis proprietatis stipendia consequatur. Ideo convenit vos pastorali tota mentis integritate procurare, & sedulo eorum utilitati illis conserve, ut Deo nostro Omnipotenti boc per ejus sancti Nominis bonorem etiam, & laude, atque gloria ejus Divina Majestatis, ejus venerabilibus nos certum est contulisse locis, sicque acceptabili nobis ad ejus locupletissimam misericordiam Divinam bujusmodi operis insidentis, conferatis a sedibus remuneratione largierunt.

Quia petistis a nobis quatenus concedissemus, tibi & per te jam sa-Etx tux Ecclesix Curte Bonevigo, qux vocatur Rodige, & Silvam&c.

Et liceat tibi castrum construere ibi in.

Scriptum per manum Joannis Scrimniarii Sancta Romana Ecclesia

in mense Maii Indictione 8. Bene valete.

Et ego Dominicus Christi misericordia sanctæ Adriensis Ecclesiæ Notarius videns hoc authentici privilegium scriptum per manus Joannis Scrimnia-rii sanctæ Romanæ Ecclesiæ nihil addens, vel minuens exemplavi anno Dominicæ Incarnationis II51. I4. die exeunte Mensis Aprilis Indiatione I4. tempore Domini Eugenii Papæ, & Conradi Regis.

Ego Romeus Domini Henrici Regis authentici bujus exempli vidi »

& legi sicut bic continetur.

Ora dopo che ho posto, e registrato sedelmente ciò, che ho potuto cavare di reale intorno agli sopranominati privilegi, regista che saccia intorno ad essi alcuna considerazione. Cominciando dunque dal privilegio, che si pretende essere di Martino, dico prima, che questo Pontessee da alcuni è chiamato Marino secondo, come credo, che anco sia nominato nel Rescritto, e così trovo, che lo chiamano il Sigonio, e Baronio. Ma veramente il modo di disponere, e di comandare con au-

torità

torità Apostolica, ed in nome del Re d'Italia con l'alternativa, sive, è ben stravagante, e quello che più importa è, chiamare il Re Ugo, il quale, se crediamo al Sigonio, ed a Baronio, ben regnava in quel tempo, ma però in compagnia di Lotario; onde è che in certo privilegio portato da Baronio appunto a' tempi di Marino si spende il nome dell'uno, e dell'altro, dicendo. In nomine Sancta, O Individua Trinitaris. Hugo, O Lotarius Divina clementia Reges. E nella data. Dat. & Act. Papiæ Id. Augusti anno Incarnationis Domini 945. Regni vero Domini Hugonis 20. Lotarii 15. Indictione tertia. E se così su, che Martino o Marino fosse creato Papa l'anno 943, nel quale correva l'indizione prima, e mancasse il 945, che correva l'indizione terza, ed era l'anno 20. del Regno di Ugo, non so come possa stare la sottoscrizione di Georgio Portuense, la quale chiama il fecondo anno del Papato di Marino, il quarto del Re Ugo, e l'indizione 12. Ma notisi la sottoscrizione di Dominico Nodaro, che ne fece la copia, e la registrò, perchè sebbene in quella si vede inziferato il Millesimo, ad ogni modo non può dir altro, che 1151. poichè quell'anno secondo il Platina morì Eugenio, e morì di Luglio, e Corrado morì del 1152. secondo il Sigonio. Ora Dominico in questa sottoscrizione sa che l'anno 1151. a' 16. di Aprile corra l'indizione 13. e nella sottoscrizione della copia di quella di Giovanni, che nel medesimo anno, mese, e giorno corra l'indizione 14. però io credo, che questo sia stato errore di chi trascrisse, poichè nella terza Scrittura del Davo vedo nella medesima sottoscrizione della copia di Martino posta l'Indizione 14. Nel Privilegio poi del Imperatore non so perchè quella scrittura si chiami Privilegio Papale. Questo Enrico, se fu il terzo, egli, secondo il Sigonio, successe ad Enrico secondo l'anno 1056. ed era allora d'anni cinque, e se sosse per errore stato scritto Terzo in luogo di Secondo, si ha da avvertire, pur secondo il Sigonio, che l'anno 1054. veniva ad effere il 15. e non il 13. del suo Regno, avendo egli cominciato a regnare dopo Corrado l'anno 1039, e così non so perchè nel 1054, si faccia il settimo del suo Imperio. Di più considero, che nel Catalogo addotto dal Nicolio mettendosi Benedetto Vescovo satto del 1054. e poi dicendosi temporibus Henrici Tertii Imperatoris, & Victoris Papæ, si vede, che ciò è cavato dal privilegio dell'Imperatore. Ma se si ha da intenintendere, che fosse fatto Vescovo a' tempi di quei due, è falso, perchè, come abbiamo notato, Enrico terzo non su fatto Re, se non del 1056. e Vettore non su fatto Papa, secondo il Platina, se non del 1055. 17. Aprile, e se s'intende, che vivesse Vescovo al tempo di questi due, non so perchè si metta solo Vettore, poicche se su fatto Vescovo del 1054. ciò bisogna, che sia stato sotto Leone Nono, al quale durante la vita di Benedetto Vescovo successe Vettore Secondo, ed a Vettore Stefano Nono, in modo che al tempo del suo Vescovato vengono ad essere stati li tre nominati Pontesici. Così non so, come convenga il mettere Gregorio Vescovo nell'Istoria (a) fatto l'anno 1125, e nel Catalogo 1130. Da queste esorbitanze si può argomentare, in che stima s'abbiano a tenere quelle scritture. Ma prima, che ci partiamo dallo esame di questi Privilegi, si ha da vedere se quello di Giovanni faccia l'effetto preteso dal Nicolio di dare autorità non solo di edificare un Castello, ma anco di trasferirvi la sede, e la residenza Episcopale d'Adria in modo, che si possa chiamare il Vescovo di Rovigo, come si chiama d'Adria. A questo quesito rispondo, che se il privilegio ha da servire per concludere l'affermativa, fa bisogno, che abbia tre condizioni. La prima che sia reale, e non finto; la seconda, che sia valido; la terza, che usi parole espresse, le quali specificatamente comandino, e diano licenza di questo trasporto. Quanto alla prima condizione si è veduto, per quai capi quel Rescritto debba essere giudicato sittizio, onde non occorre scrivere più a lungo in simil proposito. Quanto al secondo requisito della Validità, io vorrei, che i Rodigini avessero lette, e ponderate in altri, che nel Platina, le vite di quei due Giovanni X. e XX. e poi che secondo la loro intelligenza, e ingenuità avessero dato il giudizio; perchè veramente se consideriamo le qualità del X. lo troviamo non Papa, ma scellerato Pseudo-Pontefice, e che perciò al suo tempo era intruso al Ponteficato, onde ne segue, che, parlando anco al modo del Nicolio, niuna azione fatta dal Vescovo in virtù del Pontesice sia stata di alcuno valore. Ma sentiamo con le parole di Baronio la esecranda condizione dei Prelati di quei tempi, e di quel falso Pontefice. Oue tunc facies sancte Ecclesia Romana! quam sædissima, cum Romæ dominarentur spurcissimæ æque ac potentissimæ meretrices; quarum arbiarbitrio mutarentur sedes, darentur Episcopi, & quod auditu borrendun , & infandum est, intruderentur in sedem Petri earum amasii pseudo-pontifices, qui non sint, nisi ad consignanda tantum tempora, in Catalogo Romanorum Pontificum scripti. Quis enim a scortis bujusmodi intrusos fine lege, legitimos dicere posset Romanos suisse Pontifices? nusquam Cleri eligentis, vel postea consentientis aliqua mentio, Canones omnes pressi silentio, decreta Pontificum suffocata, proscripta antiqua traditiones, vetere que in eligendo summo Pontifice consuetudines, sacrique ritus, & pristini usus prorsus extincti. Sic vindicaverat omnia sibi libido seculari potentia freta insaniens astro percita dominandi. Dormiebat tunc plane alto, ut apparet, sopore Christus in navi, cum bisce flantibus validis ventis navis ipsa fluctibus operiretur; dormiebat inquam, qui ista non videre dissimulans, sineret sic sieri dum non exurgeret vindex. E dopo alcune altre poche parole parlando di Giovanni X. pseudo-pontefice soggiunge. De boc dicturi in primis quod ad tempus pertinet, boc anno eum sedere capisse ex Chronico Cassinate (a) certum colligitur argumentum, quia cum ingentem victo. riam de Saracenis contigisse dicat anno Redemptoris nongentesimo decimo quinto Indictione tertia, invasionis vero Joannis anno tertio, utique boc ipso anno se in sedem Apostolicam intrusisse opus est affirmare. Hac de tempore. De invasione autem idem auctor iterum sidem sacit, ut plane, non nist pseudopontificem, & Antipapam eum opus sit appellare, cujus exordia turpitudinis Luitprandus est prosecutus in vita Theodora nobilis scorti, quam citat; eo enim pervenere bujus temporis infortunia, ut etiam famosissima meretricis vita scriberetur; ait enim exordiens bistoriam matris, & filiarum impudentissimarum feminarum his verbis alia occasione recitatam. Quo tempore Veneranda Romanæ sedis Joannes Ravennas summum Pontificatum tenebat ( bic autem tam nefando scelere contra jus, fasque Pontificii culmen obtinuit) Theodora scortum impudens hujus Alberici, qui nuper hominem exuit, avia ( quod dictu etiam fodissimum est ) Romana Civitatis non inviriliter Monarchiam obtinebat. Que duas habuit natas Maroziam, atque Theodoram sibi non solum coaquales, verum etiam Veneris exortivo promptiores. Harum una Marozia ex Papa Sergio, cujus fecimus mentionem Joannem, qui post Joannis Ravennatis obitum sancta Rom .næ Ecclesiæ obtinuit dignitatem, nefario genuit adulterio; ex Adelberto autem Marchione Allericum, qui nostro post tempore Romana Urbis principatum usurpavit. Hac summatim de omnibus illis impudicissimis

mis saminis, deque earum sobole tanta aucta potenția. Pergit vero orie ginem Pseudo-Papæ bujus, & progressum recensere. Per idem tempus Ravennatis sedis, qui secundus post Romanum Archarium Archiprasulatus babebatur, Petrus Pontificatum tenebat; qui dum subjectionis officio debita nominatum Joannem Papam, qui sua minister Ecclesia tunc temporis babebatur, Romam fapius, & iterum Domino dirigeret Papa: Theodora ( ut testatur vita ejus ) meretrix impudentissima Veneris calore succensa in bujus speciei decorem vehementer exarsit, secumque bunc (cortari non solum voluit, verum etiam atque etiam post compulit . Hac dum impudenter aguntur , Bononiensis Episcopus moritur , & Joannes iste loco ejus eligitur. Paulo post ante bujus diem consecrationis nominatus Ravenna Archiepiscopus diem obiit, locumque ejus Joannes, Theodoræ instinctu, priori Bononiensi Ecclesia deserva, ambitionis spiritu inflatus contra sanctorum Patrum instituta sibi usurpavit; Romam quippe adveniens mox Ravennatis Ecclesia ordinatur Episcopus. Modica vero temporis intercapedine, Deo vocante, qui eum injuste ordinaverat Papa, desunctus est. Theodora autem Glycerii mens perversa, ne amasii ducentorum milliarium interpositione, quibus Ravenna sequestratur a Roma, rarissimo concubitu potiretur, Ravennatis bunc Ecclesia Archiepiscopatum coezit deserere, Romanumque, prob nesas! Pontificium usurpare. Hucusque de ingressu pseudopapa, nefario invasore meretricis viribus Roma pollente, reliqua inferius suis locis. E così in conformità di quanto si è detto lasciò scritto il Sigonio. Proximo diem suum obiit Anastasius Pontisex, cui post biduum Lando est subrogatus nulla re in Pontificatu gesta nobilitatus. Eo inde quinto Kal. Januarias mortuo, comitisque Pontifici creando indictis nibil ex legibus actum est; siquidem Albertus Marchio Theodoræ socrus instinctu neque ex Ecclesia Romana, sed ex Ravennati, neque Cleri suffragiis sed propriis opibus nono Kalendas Februarias successorem Joannem Ravennatem Archiepiscopum dedit . Is Joannes X. est vocațus &c. Questo su il Giovanni X. sotto gli auspici, e col savore del quale pretende il Nicolio, che Paolo Vescovo d'Adria suo favorito, e dipendente, abbia avuto in dono Buonvico, o le Rodige, acciò vi edificasse il Castello per portarvi la sede, e per difendersi da quei Cristiani, che da uno scellerato suo pari, e da quella buona gente, che lo feguiva, erano chiamati cattivi : onde ogni uno può facilmente comprendere che validità potessero avere le azioni dell'uno, e dell'altro, e quanto avessero potuto derogare alle ragioni d'Adria, quando avessero inteso, e vo-, , , , , ,

luto derogarvi: il che però non si vede, come più abbasso si sarà manisesto. E tanto sia detto abbastanza di Giovanni X. Quanto al XX. parlando di quello, che abbiamo inteso di sopra esponendo l'opinione del Sardi, stimano alcuni, che sosse prima Vescovo di Porto; altri dicono, che quando su creato Papa era laico; e perché gli scrittori di quei tempi riputati dignissimi di fede affermano ch'egli si abdicò dal Ponteficato, come quello, che conosceva esservi stato intruso con male arti, giudica Baronio per verisimile, che poi fosse fatto legittimo Pontefice, avendo egli tenuta la sedia per anni X.ed essendo anco morto Papa. Ma se quelli, che scrissero essersi questo abdicato, non scrissero anco, che dopo sosse creato legittimamente, bisogna credere, che abbiano tenuto, non esser egli stato dopo più eletto; e se ciò ripugna alla durazione del suo Ponteficato creduta per certa, e all'esser egli morto Pontesice, potrà anch'essere, che in quanto scrivono dell'abdicazione si siano ingannati, poicchè anco gli fedeli, e ingenui Scrittori sono foggetti alli errori: onde io non approverò il pensiero del Baronio, fe non lo vedrò appoggiato ad altro più real fondamento, anzi crederò per più verisimile, che con quella stessa mala coscienza, colla quale s'intruse una volta nel Papato, seguitasse sino al fine, quale egli si fosse o per morte, o per abdicazione, poicchè di questa, che fosse fatta presta, o tarda, nè che morisse Pontesice, appresso quegli scrittori non se ne vede altro. Tralascio che il Sigonio (a) tocchi ben le male arti di questo Giovanni nell'invasione del suo Pontesicato, ma niente parli dell' Abdicazione, nè di altra nuova Elezione, ove dice: Ceterum Joannes non iisdem artibus, quibus cepit, Pontificatum etiam gessit. E ciò sia per quanto si aspetta alla validità dello Indulto; nel quale perchè si ricercava la terza condizione, che nel proposito parlasse espressamente, dico, che vedendo il Nicolio, non essere possibile per le ragioni toccate di sopra (b) spogliare il Vescovo del titolo d'Adria, per vestirlo di quello di Rovigo, si riduce (c) a sostenere che il Vescovo d' Adria sia, e si possa chiamare Adriese, ed in oltre anco di Rovigo; poicchè, secondo il suo senso, di quella è Vescovo per la prima, ed antica

<sup>(</sup>a) Lib. 6. de Regn. Ital. Mill.
(b) Ove si trattò d' Adria.
(c) Nell' antilog. del Bid. f. 15.

dignità; e di questo, per la residenza concessa, e dipendente dat , Rescritto Pontificiol il quale dà il sondo di Rodige a fine) , di fabbricarvi una Fortezza in falvezza di lui, e del Popo-, lo della sua Chiesa, siccome poi (secondo il suo senso) ne " è seguito l'effetto; d'onde poi è avvenuto, ch'egli ha preteso di poterlo ragionevolmente chiamare, come in fatti lo chiamò, (a) Vescovo di Rovigo semplicemente, ed altri Rodigini (b) d'Adria, e di Rovigo insieme. Ma io dico prima, che se è vero, che un Vescovo non possa aver due titoli, sarà anco vero, che non possa esser chiamato Vescovo d'altra, che d'una fola Chiefa, quando non si dubita, che il titolo seguiti il cae rattere particolare, dal quale una volta sia derivato, e che dal titolo resti denominato il Vescovo in virtù della impressione di quel carattere; e se si crede, che la denominazione venga dal Papa, o mediante alcuna concessione, come la pretesa dal Nicolio, o per altro rispetto quale egli si sia, non può essere, se non cosa portentosa il vedere, che nè il Papa mai chiamò il Vescovo, nè il Vescovo se stesso con quel titolo, come in estetto nè il Pontefice chiamò mai quello d'Adria Vescovo di Rovigo, nè questo si scrisse, o si nominò mai altro, che Vescovo d'Adria. Nel resto sebbene è vero, che le parole di quel Rescritto concedono licenza al Vescovo di fabbricare una Forrezza per salvarvi il suo popolo, non specificando più quello d'Adria, che il resto delli Diocesani, è però cosa chiara, che altro sia il salvarsi in una Fortezza, altro il risiedervi, e che altro sia l'intendere, che vi si salvi il popolo, altro, che vi risieda il Vescovo; perchè il salvarsi può essere per breve tempo, e come per una ritirata: anzi non vi è alcuno, il quale non sappia, che le Rocche, le Torri, ed i Gironi si sacevano anticamente, acciò in caso d'incursioni vi si potessero ritirare gli abitatori sparsinelli contorniaperti, serrandovisi dentro, e ivi difendendo se stessi, e le cose loro, sin tanto che gli nimici se ne fossero andati. Lascio, che possa anco la Rocca essere la salvezza d'un popolo, come frontiera, e propugnacolo; dove che il risiedere, e trasportare la residenza è cosa perpetua, ed importa accasamento, e domicilio, come appunto vuole il Nicolio; e tanto è lontano, che voglia il Pontefice, che la Chiesa

(a) Nella sua Ist.

<sup>(</sup>b) Bonif. nell'Oraz. per trasportare il Corpo di San Bellino.

di Rovigo sia edificata in luogo dell'Adriese già rovinata, che anzi ordina, e comanda la restaurazione di questa, e che vi si facciano le fonzioni Episcopali, nominando per principale specificatamente l'ordinazione dei Chierici; clausula, che veramente dovette fare grande fastidio al Nicolio, poicchè nel suo abbreviato, e nell'Antilogia l'ha sempre tralasciata, nè l'ha voluta fiutare : e così appunto dicono le parole del Rescritto già di sopra registrate tra li fragmenti compresi nella prima Scrittura. Nè in ciò mi affaticherò più oltre, parendomi che a questa parte vinto dalla verità della cosa non reclami il Nicolio, mentre scrive (a), che la traslazione della Sede Episcopale d'Adria " fu fatta senza diminuzione alcuna della sua prima Sede tito-" lare, perchè vuole il Papa, che in ricognizione della grazia " debba il Vescovo ogni anno andar restaurando la sua prima ", Chiefa. E quì, come nè anco altrove, non nomina punto l' ordinazione dei Chierici, ma segue immediatamente dicendo, " secondo che per natural obbligo era tenuto; sicchè cangia-" to è il Domicilio, e riportata la Sedevin Rovigo con rifer-, vazione della prima in quella maniera, che Berito fu creata " Città Metropolitana della Fenicia senza alcuna derogazione " di Tiro. Ma poicchè le dignità, e caratteri Episcopali, e quanto da essi deriva, sono, come si è già detto altrove, (b) propri, ed inseparabili dai Vescovi, è cosa chiara, che per porre in essere un nuovo titolo, il quale dipendendo dal carattere particolare suppone un nuovo carattere particolare, e per fare, che l'uno, e l'altro derivi dall'autorità, ed indulto Pontificio, ci vuole espresso privilegio, e dichiarazione del Sommo Pontefice, e che deroghi, e distrugga le ragioni, ed il carattere affisso all'antica Matrice, benchè fosse desolata, e spiantata del tutto, e che la applichi alla nuova, o che almeno faccia constare, se il Vescovo abbia da risiedere nel nuovo Castello come Vescovo, oppure solamente come uomo, e Signore temporale, che abbia da salvarvi la sua gente dagli insulti delli nemici, come pare che a questo solo fine abbiano avuto riguardo le parole del Rescritto, nel quale non si dice altro salvo che: liceat Episcopo in dicto loco Rodige Castrum construere ad servandum populum Sanctæ ejus Ecclesiæ tam a Paganis, quam

<sup>(</sup>a) Nell'Antilog, fogl. 19.(b) Dove si trattò d'Adria.

perfidis Christianis. Se mò queste parole, nelle quali non vediamo fatta alcuna menzione di trasporto di Sedia Episcopale, nè di residenza, anzi vedendovisi la clausula della restaurazione della Chiesa d' Adria a fine di farvi le fonzioni Episcopali, apertamente dicano, come pretende il Nicolio (a), che sia stato concesso Rovigo al Vescovo per accasarvisi, e trasferirvisi con la Sedia Episcopale, in modo che per ciò acquisti il titolo di quel luogo, o appresso, o con la deposizione di quel d'Adria, giudichilo chi ha sentimento, e giudichi appresso se quel primo picciolo circuito di Rocca rappresentato dal Casilino, e dal Nicolio, era bastevole per capir una Chiesa conveniente, il Vescovato, il Clero, il popolo d'Adria, e tutte quelle famiglie vecchie di Buonvico, che, secondo i conti del Nicolio, erano ( parlando delle nobili ) in numero di considerazione, per non dire delle ignobili, e plebee, che doveano essere molto più copiose. " L'effetto, dice egli, è stato poscia corrispondente alla , grazia ottenuta per lo fine in essa dichiarato, perciochè il , Vescovo di subito venne à Rodige, non per accidente di vinon per offizio, o ministerio pastorale, e meno eserci-, zio giurisdizionale, ma per accasarvisi non con semplice abi-, tazione, ma con fabbricarvi stanze, e domicilio suo perpetuo, , e de' suoi successori. Ma chi dice, o d'onde si cava questo effetto così di subito conseguitato? se si ha da credere a tutto quello, che s'immaginò il Nicolio, m'acqueto; ma se i giudicioli stimeranno necessario per validare questa asserzione il mostrare come, e quando fosse fabbricato il Vescovato in Rovigo, come possa stare, che subito seguisse l'effetto, se s'aspettò la confirmazione di Martino, e se dopo che Rinaldo cacciò il Vescovo Scismatico di Rovigo, la Sedia Episcopale su in Adria, oppure in Rovigo, e se sia ragionevole, che approvasse Alessandro Terzo o espressa, o tacitamente la residenza d'Adria nel privilegio, ed investitura fatta a Rinaldo. E se il Vescovo sece la sua residenza in Adria (il che certo non puotè essere, se non per molti anni ) come, e quando ritornasse con la Sedia a Rovigo, e se dopo ch'ella vi su trasportata col Vescovato vi fossero portate tutte le scritture vecchie, e nuove; se i Catastici, co' quali si sono incontrati gli addotti documenti, siano stati levati da Adria, o da Rovigo; se il Vescovato che è in Rovigo

vigo vi sia come Vescovato stabile, primario, e proprio di Rovigo, oppure, come a dire, per modo di provigione, o come cosa, che seguiti la persona del Vescovo, e che stia in Rovigo, non come Vescovato di Rovigo, ma come d'Adria, el come appunto vi abita, e risiede lo stesso Vescovo; se le scritture, ch'escono da quella Cancellaria, siano del Vescovato d'Adria; se il Domo di Rovigo sia Chiesa Cattedrale oppure semplice Chiesa Collegiata. Nel rimanente se avendo il Vescovo d'Adria Vescovato, Chiesa Cattedrale, Cancellaria &c. in Adria, se and dando ai tempi in quella Città a fare le fonzioni Episcopali come in Chiesa Matrice, e chegli dà il titolo, la residenza di Rovigo nel modo, che ve la tiene il Vescovo, faccia effetto, che si possa chiamare Vescovo di Rovigo, come si chiama d'Adria, lascierò, che lo decidano i Canonisti, i quali meglio di me intendono queste materie. Lascierò anco agli stessi il determinare, se Sede Episcopale importi il medesimo, che residenza, come apertamente ha supposto il Nicolio; se si dia, o possa dar nuovo titolo ad un Vescovo, senza espressa privazione del primo, ed instituzione del secondo. Degli esempj addotti non parlo, i quali ricevono tante alterazioni da diversi particolari, che troppo sarebbe prolisso, chi volesse considerarli tutti esattamente; e per parlare di uno, il quale darà ad intendere ciò, che possa essere del resto, allo esempio del Vescovo di Feltre, che ebbe anco il titolo di Belluno, io che ho vedute le scritture del Vescovato di questa Città, e mi sono ben informato della verità del fatto, trovo, che già i Bellunesi, per avere ammazzato il loro Vescovo, restarono puniti con la privazione del Vescovato per cento anni, dovendo intanto il più vicino portare il titolo di quella Chiesa, sebben alcuni anni dopo, e molto innanzi, che finisse il centennio, impetrarono, che loro fosse restituito il Vescovo: e questi sono di quei parricolari, che alterano il fatto, dal quale nascendone la ragione delle deliberazioni, ogni minima mutazione di quello rende l'esempio dissimile, e suori del caso. Ma che vo io discorrendo più a lungo, se lo stesso Nicolio (a) dopo aversi qua, e là aggirato, e dibattuto troppo diffusamente, in fine si riduce a concludere che Rovigo sia Città, non perchè abbia Vescovo proprio da lei til tolato, e denominato, ma perchè così è chiamata dalla Sereniffinissima Repubblica Veneta, che è Principe indipendente, e valevole a dare questa, ed altra maggior preeminenza alli suoi Luoghi sudditi? il che ancor'io confesso di buona voglia, ed in questo modo riconosco per Città Rovigo, e Città provveduta di tutti li requisiti temporali, che a Città nobile, ed onorata si convengono, essendo ella d'ampiezza, e circuito sufficiente: poicchè sebbene il corpo, che già fu circondato dalle mura, non eccede un miglio con un terzo, li borghi però sono molto maggiori, e così questi, come quello, sono sufficientemente popolati. Ha Rettore con titolo di Podesta, di Capitanio, e di Proveditore sopra tutto il Polesine; e comecche Lendinara, e la Badia non siano distrittuali, nè dipendenti da Rovigo; tuttocchè abbiano i propri Rettori, i quali sono Nobili Veneti con autorità di Sangue, e fiano i loro Configli separati di persone tutte civili, come il Rodigino, ad ogni modo questa Città in certe cose tiene preeminenza, poiche oltre l'autorità del Rettore sopra tutto il Polesine poco sa nominata, questo ha il comando delle milizie, ed è anco Giudice in appellazione sino alla somma di L. 100. il che su fatto a comodo de' poveri, ed a fine, che per ogni picciola somma non si avesse necessità di ricorrere a Vinegia. Di più in Rovigo è la Camera Fiscale, il Camerlingo, il Vice Collaterale, e vi sono molte Casate antiche Nobili, e ricche; vi sono collegi di Dottori, e di Notai: Mercanti, ed artefici quanti in ogni altra Città del suo ordine; vi si sa una Fiera delle prime d'Italia, ha territorio ampio, e fertile, edifici magnifici; ha sei Porte, quattro Ponti, venti Chiese, il Seminario dei Chierici, che sogliono essere intorno a 25. per l'ordinario. Il Podestà conduce Vicario, e Giudice del Maleficio; ed il Reggimento si stima eguale a Trevigi, e superiore a Vicenza. Ma quello, che sopra ogni altra cosa illustra Rovigo, è, che ha sempre prodotto, e produce animi grandi, ed uomini chiari, e famosi in lettere, tra i quali sono stati delli più celebri Bartolomeo Roverella Cardinale Figliuolo di Giovanni, che altri chiamano Ferrarese, equivocando perchè i Roverelli trasportarono la loro Famiglia da Royigo a Ferrara. Ma egli certo fu Rodigino per quello, che ne appare nel Libro dei Notaj di Rovigo chiamato la Matricola, ove dice il Casilino, che si scrisse di propria mano l'anno 1426. il di 4. Agosto. Questo su Cappellano di Papa Eugenio

nio IV. dal quale su satto Vescovo d'Adria, e da Papa Nico-18 V. come vogliono i Rodigini, Arcivescovo di Ravenna, e mandato Nonzio al Re di Sicilia; sebbene io credo, che dallo stesso Eugenio, e non da Nicolò sosse satto Arcivescovo, avendo veduto in certe scritture antiche di Lendinara una lettera di Papa Eugenio a Lodovico Conte di San Bonisacio, nella quale nomina il Roverella Arcivescovo di Ravenna, e la lettera è questa:

## Eugenius Papa IV.

Dilecte Fili, salutem, & Apostolicam Benedictionem. Intelleximus alias sapius, & maxime nuper referentibus Nobis Venerabili Fratre Nostro Bartholomao Archiepiscopo Raven. nec non dilecto Filio Bartholomao de Leopardis tuam, tuorumque ad Nos, & Ecclesiam Romanam sidem, & devotionem; & quam progenitores nobilitatis tua semper animis, & viribus pro augmento, & conservatione status Ecclesiastici, quantum in eis suit, insudarunt, quod prosecto & laude, & summa commendatione dignum est. Hortamur itaque nobilitatem tuam, ut majorum tuorum vestigia imitando in hoc tuo proposito perseveres, quandoquidem summa tibi laus accedet, & ab Omnipotenti Deo pramium aliquod tibi non immerito sperandum est.

Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo nostro secreto Kal.

Julii 1446. Pontificatus Nostri anno sexto decimo.

#### A tergo.

Dilecto Filio Nobili Viro Ludovico ex Comitibus Sancti Bonifacii Veronen.

#### B. Roverella.

Fu poi questo Arcivescovo da Pio II. satto Cardinale del Titolo di San Clemente. Fu Abate Comendatario della Vangadizza, come dirò a suo luogo, e su di erudizione non volgare, e molto atto a maneggiare i più gravi negozi di Santa Chiesa, che perciò su Legato in Inghilterra, ed a Napoli, eve coronò di quel Regno il Re Ferdinando.

Di Bartolomeo Cardinale fu Fratello Lorenzo Roverella Ves-

covo di Ferrara, Dottore di Filosofia, e Medicina. Lesse nello Studio di Ferrara; fu Nonzio del Papa al Re Mattia d'Ongaria nel 1468 e in quel viaggio aggiultò anco le differenze tra

il Duca di Baviera, e la Comunità d'Augusta.

Lorenzo Amolino Filososo, Medico, e Teologo, lesse logica nello Studio di Padova, e fu intorno al 1487. Scrisse sopra Egidio alcuni Comentari con questa iscrizione. Fertilissima Egidii quodlibera castigatissima Laurentii Amolini Rhodigini Opera plurimis appendiculis donata. Ejusdem Laurentii Amolini, declaratio multa-

rum propositionum Averrois.

Lodovico Maria Richieri dopo questi fu principalissimo splendore della sua Patria; se però su Rodigino per nascita, come fü per affetto, e per abitazione, di che ne dubito per quello che ne trovo scritto (a). E' volle esser chiamato Celio per la memoria di Celio Calcagnino eruditissimo uomo, e suo singolarissimo amico, onde su poi comunemente chiamato Celio Rodigino, e il Celio. Fu dottissimo nelle lettere Greche, edelegantissimo nelle latine, uomo di gran lettura, di varia, e prosonda erudizione, come attestano i libri, ch'egli scrisse delle Lezioni antiche; i quali comecchè alle narici del Giovio abbiano dato un tal odore di rancedine, tono però ad ognio modo in grande stima appresso i professori delle più pulite lettere. Fu prima Precettor Pubblico di Umanità in Rovigo, e poi Lettore nello Studio di Ferrara a' tempi di Duca Alfonso primo ; poi da Francesco Primo Re di Francia chiamato a Milano nel luogo vacato per la morte di Basilio Calchodile, e di là a Pavia, e poi a Parigi. Da Parigi fu chiamato a Roma da Clemente VII. dopo la morte del quale lesse in Padova, dove l'anno 1520. passò a miglior vita di età d'anni 70. ed il corpo per suo comandamento su portato a Rovigo e sepoltonel Chiostro di San Francesco, ove è stato gran tempo senza alcuna memoria, sin che Giovanni Bonifacio Giureconfulto, del quale parleremo più abbasso, amando, come è proprio degli animi ben qualificati, la memoria d'un uomo tanto celebre, ha posto sopra il luogo delle sue ossa un elegante Epitassio, procurando appresso con una ornatissima Orazione al Configlio di Rovigo, che gli fosse drizzata una statua, di che però non n'è mai stato fatto al-

Zaccharia Rodigino su celebre Giureconsulto, al quale dedicò il Celio il ventesimo libro delle sue Lezioni antiche, e su poi Auditore di Rota.

Bonaventura Rodigino Minore Francescano su Vescovo d'A-

melia, e su sepolto in Rovigo nel Chiostro di San Francesco.

Giovan Maria Materelli su Dottore delli Canoni, e Vescovo Corsense, al quale il Celio dedicò il terzo libro delle sue Lezioni antiche.

Francesco Brusoni Conte Palatino, e Poeta Laureato, stampò in versi esametri le Origini della Patria, ridusse in verso elegiaco la Morale, e su a' tempi di Carlo V.

Gioan Battista Giancarli Assessore stampò la Capraria, e la Cin-

gana Commedit, e su intorno al 1551.

Fabio Bonifacio Giureconsulto, e Assessore, su perito di Astrologia. Scrisse un Volume di Epigrammi, e di Elegie, gli Assorismi Astrologici, un Libro delle cose incredibili, e altro, che però sin'ora non è stato dato alla stampa, e morì l'anno 1565.

Bonaventura Casilino, come ho detto per innanti, scrisse l' Istoria di Rovigo, e Paolo Emilio suo Figliuolo, il quale su filosofo, stampò un breve discorso, da me piu volte già citato, ove tratta della origine, e condizione della sua Patria, e della sua Famiglia; ed oltre questo una Orazione al Cardinal Canano, e non so che altro, che non ho potuto vedere.

Gioan Battista Minadoi Filosofo, e Medico, stampò un libro de

Venæ sectione puerorum.

Gioan Tommaso suo Figliuolo, anch'egli filosofo, e Medico, scrisse l'Istoria di Persia, e molte operedi Medicina, tra le quali viene stimata molto quella De Febre maligna. Fu in Levante, servì di Protomedico il Duca di Mantova. Fu Conte Palatino, e Cavaliere, lesse in Padova la pratica estraordinaria, che si legge alla seconda ora degli ordinari in primo luogo, e morì in Fiorenza l'anno 1618 in servigio del Cran Duca.

Teofilo Burgundio Teologo stampò un libro de Revelatione Divina, e un Trattato de Angelis; scrisse anco un Comento

sopra l'Apocalisse, e su Inquisitore di Trevigi.

Lodovico Fuligno su Giureconsulto, Resserendario d'ambedue le Signature, Secretario dei Brevi, ed Abate di .... scrisse, e stampò un'Orazione pro invitanda juventute ad studia litterarum.

Andrea Nicolio Giureconsulto, ed Assessor, stampò l'Istoria di Rovigo, dalla quale su mosso Cato Cavalier Ferrarese, oriondo però da Lendinara, a scrivere certa Apologia sotto il nome del Zago di Santa Rentua stampata in Bologna l'anno 1584, e a questa replicò il Nicolio con una Scrittura intitolata, l'Antilogia del Bidello al Zago Rentuano. Stampò anco un Consiglio legale per la Comunità di Rovigo, che però da me non è mai stato veduto.

Antonio Riccobuono Giureconsulto, dottissimo nelle lettere Greche, e Latine, alla cui selice memoria mi consesso infinitamente debitore, poischè da lui, mentre leggeva Umanità nello studio di Padova, ascoltai la Topica, la Rettorica, e la Poetica di Aristotele, che surono i primi principi della mia poca erudizione. Scrisse molte Orazioni; dilucidò la Poetica di Aristotele. Stampò de Gymnasio Patavino, e divulgò molte altre sue satiche tenute in grande stima dai Letterati, tra le quali il libro de Usu artis Rethorica stampato in Germania, mostra quanto prosondasse, e quanto sosse consumato in quella Prosessione. Morì nel 1599.

Di questo su Fratello Barnaba Riccobuono Abate Olivetano, il quale scrisse, e stampò questioni Teologali, e un trattato della

necessità dello studio.

Giovanni Santato Dominicano Teologo Provinciale di Germa-

nia, e di Candia, e Vescovo di Retimo morì nel 1616.

Bonifacio Bonifaci Giureconsulto, ed Assessore, scrisse la Pratica Criminale, il Promtuario delle leggi Civili, e Canoniche, le Pandette delle Parti Venete, i Consigli, ed altre cose. Mo-

ri nel Reggimento di Verona l'anno 1598.

Gioan Maria Avanzi Giureconsulto, e grande Avvocato scrisse, e stampò il Satiro Favola Pastorale, e morendo in Padova l'anno 16.... lasciò un Poema picciolo sì ma elegante, e molto ben tessuto, il quale da Carlo suo Figliuolo giovane erudito, e di grande espettazione su stampato dopo l'anno 1623.

Girolamo Fracchetta Filosofo, e gran Cortigiano su provigionato dal Re di Spagna, stampò le Lezioni sopra . . . . . il Prencipe, il Seminario di Stato, ed altre Opere. Morì in

Napoli l'anno 1620.

Girolamo Bonisacio Canonista, ed Arciprete di Rovigo, e Vicario Generale per quaranta anni della Diocese d'Adria, stampò un Comento sopra li Distici morali di Catone, morì l'anno 1616.

Giovanni Bonifacio Giureconsulto, Assessore, ed nomo di grande erudizione, su figliuolo di Sebastiano già nominato di sopra. Questo sin ora, che corrono gli anni 82. di sua vita, ha scritto l'Istoria Trivigiana in dodeci Libri; un Libro de Fureis in dodeci parti, l'Arte dei cenni, con la quale formandosi fivella visibile, ec. il Comentario sopra la Feudal Legge Veneta fatta l'anno 1586. 15. Decembrio; il metodo delle leggi della Serenissima Repubblica Veneta. Un discorso del modo di ben formare a questo tempo la Tragedia. Un altro discorso sopra la sua impresa, nel quile tratta dell'opportunità. L'Ercole Dialogo, nel quale tratta dei nomi, che si metrono alli Figliuoli. Il Frachetta Dialogo, nel quale si disputa della Dedicazione delle opere letterarie. Un' Orazione al Configlio di Rovigo per Dedicar una statua a Celio Rodigino. Un'altra per trasportare in Rovigo il Corpo di San Bellino. Una Lezione sopra il Sonetto del Petrarca, che comincia:

Cercato bo sempre solitaria vita.

Un'altra sopra un altro Sonetto dello stesso Petrarca, che comincia:

Passa la nave mia colma d'obblio.

Un volume di lettere familiari. L'arti liberali, e mecaniche, come siano state dagli animali irrazionali agli uomini dimostrate. Un discorso dell'Assessore. La Repubblica delle Api, colla quale si dimostra il modo di ben formare un nuovo Governo Democratico. Il Raimondo Tragedia. Il Nicasio Favola Tragica, ed ultimamente de Componendis Epitaphiis.

Gaspero Bonisacio figliuolo di Bonisacio Assessore compose un volume di Rime piacevoli, e gravi, e l'Amor venale, Favola

boschereccia.

Bonifacio Archidiacono nel Duomo di Trevigi, uomo eruditissismo. Questo sin'ora ha stampato l'Amata Tragedia, le Lettere Poetiche, gli Elogi degli Istorici Romani, gli Elogi della famiglia Contarina, il Libro dell'immortalità dell'Anima, la Urania Poema figurato, un discorso dell'Aristocrazia, un Panegirico a Tommaso Quirini, le Orazioni nell'Esequie del Cardinal Zeno, nella creazione del Patriarca Tiepolo, nell'aprirsi dell'Accademia dei Nobili, a Girolamo Priuli, a Lorenzo Suriano. E perchè questi per l'amore che passa tra noi, e per la confiden.

fidenza, che meco tiene, si è compiaciuto di farmi partecipe d'altre sue Opere Manuscritte, le quali saranno date alle Stampe, non voglio restare di nominarle; e sono dieci libri di Epistole latine, e ventiquattro di Satire Epistolari; trentacinque libri di varie Poesie latine, nove libri di rime, tre della peregrinazione. Un Dialogo intitolato le Fanfaluche, i Cigni rossi, l'Encomio di Medea, il Colosso del Duca d'Urbino, con molti altri discorsi, ed orazioni appresso, dei quali ora non ho me-

moria particolare.

Nel Territorio o Contado di Rovigo, considerandolo nello stato presente, sono state sabbricate in diversi tempi molte fortezze, le quali erano di qualche considerazione, come la Frata, il Castel Guglielmo, Arquà, la Torre di San Donato, il Castello di Gazzo, e le Torri di Maniego, e di Pontecchio. La Frata fu fabbricata, come alcuni vogliono, da Isaach Vescovo d'Adria dopo l'anno 1105, e da questo poi concessa a Guglielmo Adelardi Marchese di Ancona Fratello di Adelardo, e capo dei Guelfi in Ferrara, dal quale fu poi subito fortificata. Il Pigna (a) dice, che questo su Figliuolo di Adelardo; ma è per vera, e più comunemente ricevuta l'opinione di quelli, che scrivono, non essere restata altra discendenza di Adelardo, che quella Marchesella, la quale, come ho detto di sopra, su Moglie di Azzo Quarto da Este. Altri vogliono, che da Gregorio Vescovo successore di quell'Isaach fosse il Luogo della Frata concesso a Gherardo Figliuolo d'Arnolfo venuto con Lotario Imperatore in Italia, e che questo vi fabbricasse il Castello intorno all'anno 1129. Io per molti rispetti mi appiglio più volentieri all'opinione del Sardi, il quale scrive (b), che la Frata rovinata da Azzo Terzo da Este su sabbricata da Salinguerra primo alle confine del suo stato. Il Castel Guglielmo su edificato, secondo il Sardi (c), da Guglielmo Adelardi nominato di sopra, e da lui ebbe il nome di Castel Guglielmo. Vuole il Nicolio, che questa fabbrica fosse dell'Anno 1129, e dice che fu Figliuolo di Adelardo, ingannandosi anch'egli in questo, come s'ingannò il Pigna nello edificator della Frata. Da questo stesso Guglielmo vogliono, che sosse edificata la Fortezza d'Arquà

<sup>(</sup>a) Lib. fecondo. (b) Lib. 3. fogl. 9. (c) Lib. 2. fogl. 63.

quà, che però il Sardi attribuisce a Salinguerra Torello, dal quale anco si ha per cetto, che fosse edificata la Torre di San Donato dopo l'anno 1174 Il Castello del Gazzo, o del Gaibo su edificato da' Veronesi, come è stato toccato di sopra, intor-no all'anno 1198. sopra la ripa del Gaibo, o Scortico, che è un ramo dell'Adigetto, il quale passa a drittura nel Fiume del Castagnaro. Le Torri di Maniegio, e di Postecchio surono sabbricare intorno all'anno 1223. da Salinguerra Torello Figlinolo del primo per miocere alli Estensi.

E' anco ornato il Territorio di Rovigo dal Corpo di San Bellino, il quale perchè vi su martirizzato, e sepolto, è stato eletto per particolar Protettore de'Rodigini. Di questo abbiamo la memoria scritta da Fra Bonagiunta Vescovo d'Adria l'anno 1288. la quale su poi l'anno 1489 da Niccolò Maria Estense, anch'egli Vescovo d'Adria, partita in nove Lezioni; ed introdotta nell'officio particolare della Festa di quel Santo. Dicono che sosse di nazione Tedesco, di nobile stirpe, e dedito sin da fanciullo al culto di Dio, e che ordinato Sacerdote fosse deputato Vescovo di certa picciola Città, dalla quale estendo venuto ad Limina Apostolorum si trattenne per qualche tempo in Roma, ove diede tal saggio della sua bontà, che da tutti era chiamato il Vescovo Santo. Avvenne in questo mentre, che, vacando il Vescovato di Padova, furono eletti due Vescovi, i quali essendo stati, per levare lo Scisma, deposti l'anno 1144. su dal Pontesice eletto Bellino, benchè molto ricusasse tal carico; nel quale pure entrato in virtù di santa obbedienza, mentre disendeva le ragioni della sua Chiesa contra molti Nobili di quella Città, e particolarmente contra Tommaso Capo di Vacca, detto Capo Negro, questo intendendo, ch'egli andasse a Ronia, aspettollo con altri arma. ti alla strada, e poco lontano dalla Frata nel Polesine di Rovigo con molte ferite lo privò di vita. Altri (a) dicono, che lo facesse sbranar dai cani, e che ciò sosse l'anno 1149. aggiongendo per gran miracolo, che mai nessuno della discendenza di Tommaso puotè entrare nella Chiesa di San Giacomo della Frata, ove su in un'arca di marmo onorevolmente sepolto, ed ove sece molti miracoli, i quali intesi e conosciuti da Papa Eugenio III. su da questo Pontesice canonizzato, e posto nel numero dei Santi. Ma dopo molto tempo essendo per le Rotte dei

<sup>(</sup>a) Celio, Scardeone, Bonifacio.

## ORIGINI E CONDIZIONI

Fiumi rovinata quella Chiesa, restò fra le ruine sotto il fango sepolta lungamente l'Arca di questo Santo, sin che ad un tal Giovanni della Villa della Fratta, chiamato poi dall'effetto Cava Santi, su in sogno palesato il luogo di quell'arca, ove condottosi con due suoi Figliuoli, cavando la ritrovò; e tuttocchè fosse, come ho detto, di marmo, nondimeno con gran facilità, non altrimenti che se sosse stata di legno, su tirata da due picciole, e debolissime vacche, le quali, perchè non mai puotero essere inviate verso la loro Villa, anzi drizzandosi elleno a viaggio contrario, e fermatesi per mezzo la Pieve di San Martino, su stimato essere volontà di Dio, e del Santo, che ivi fosse collocata l'arca con il suo corpo; e di qui è avvenuto per mio credere, che i Vescovi della Diocese non mai l'anno voluto trasportare da quella Chiesa a Rovigo, benchè loro ne siano state satte istanze, come sece Giovanni Bonifacio con l'Orazione nominata di sopra a Girolamo di Porcia Vescovo d'Adria. Dopo i miracoli sono stati grandi, e frequenti, particolarmente nel sanare i morsi dei cani rabidi.





# LENDINARA.

V Iviano Fantoni da Lendinara fece già una raccolta consusa di molte scritture antiche appartenenti ad alcune Famiglie di quella Terra, e queste quasi tutte surono poste non intiere ma summariate con certe sole clausule, che servivano abbastanza alla sua memoria. Il libro è in foglio di carte, o facciate 195. con molte rimesse, e supplementi di passo in passo mutilato, ed al presente si trova nelle mani di Gasparo Catanio Assessore primario, nato della nobile ed anticha stirpe di quelli di Lendinara. In questo, appresso altri schizzi, ed abbozzamenti di cose diverse, e lontane dagli affari del Paese, nota sparsamente certi suoi pensieri intorno all'origine della Patria, in modo però, che per lo più si scuoprono voli d'immaginazione, e concetti imperfetti di animo tormentato nella durezza di torcere il nome di Lendinara, per darle qualche nobile, ed illustre derivazione; e comecchè si veda, quelli essere stati notati a fine di ponderarli, si scuopre ad ogni modo, che in essi molto si compiacque, ed ebbe pensiero di stabilirli. Tra gli altri di simil natura ne trovo due. Il primo è registrato con queste parole: (a) A nonnullis Lendenaria, & ab aliis Landinaria scribitur, O profertur, vox a barbaris corrupta; Antenoria namque appellari conjecturamus, & additus est nomini ipsi articulus a vulgaribus, & Lombardis, qui nomina pro libito mutabant. Deductum nomen, ac translatum a principali Civitate Patavii, quæ Antenoria primitus appellata fuit ab ipso Conditore, forte quia & hanc ab Antenore ipso conditam putarent antiqui. Il secondo pensiero è notato così: Lant Anglico, seu Britannico idiomate regionem significat; Enaria ab Enea deductum est nomen. Est itaque Regio Eneæ Lendenaria mutatis litteris A in E, & T in D. Enaria Insula in mari Hetrusco sive Tyrreno ab statione Navium Eneæ ita appellata. Volater. Geogr. lib. 6. cap. 189. Tanto lasciò notato il Fantoni, il quale se avesse scritto seria, e deliberatamente, con pensiero di divulgare, e raccommandare all' eternità simili concetti, dovrebbe anzi esser passato con riso, che

che confutato con alcuna ragione; poicche ne Enea mai vide questi Paesi, nè si ha memoria immaginabile, che Lendinara sia stata in rerum natura sotto altro nome, e se non da sei, o settecento anni in qua; per non dir altro della composizione d'una parola Inglese, e di un'altra latina. Io che non sono nè tanto interessato, nè di così forte immaginativa, dirò, che se tutte le Terre fossero state edificate da qualche uomo grande, e con proposito di dare a quelle nella loro prima edificazione forma di Castello o di Città con il suo nome, difficilmente m'indurrei a credere, che alcuno fosse stato così sprezzante d'un proprio suo parto, che avesse voluto, o permesso, che sosse chiamato con nome, il quale a prima fronte pare derivato da cosa tanto abbominevole e stomacosa, come l'uovo del pidocchio. Ma perchè le Terre, le quali hanno principi oscuri, debili, e casuali, per lo più ricevono i nomi dal volgo, il quale bene spesso si diletta di nominanze di sprezzo, come vediamo, che si pongono i minuti della Plebe alcuni soprannomi, che avviliscono il nominato; non giudico cosa impossibile, che la prima adunanza di case, ove al presente è situato questo onorato Castello, fosse chiamara Lendinara, o perchè in quel primo tempo fosse produttrice di gente povera; e sfaccendata; forse così comportando allora la condizione del Paese circondato da valli non molto profonde, e perciò inutili per il pescare, e per seminarvi; o perchè da qualche mala qualità d'aria, o de'cibi, o d'altra causa la gente sosse soggetta al morbo pedicolare, non altrimenti, che in altre terre siano le scabbie ed altri affetti per ciò stimati endimii, come dicono i Medici, vernaculi, e familiari. E se non nacque tal nome in questo modo, mirisolverei facilmente acredere, che prima fosse la famiglia Lendinara in Verona, e che da questa, ch'ebbe dominio in quelle parti, come anco la San Bonifacio, ne derivasse tal nome; poicchè vediamo tanto essere in uso il denominare le Famiglie dai luoghi posseduti, quanto i luoghi dalle Famiglie, che li possedono; e perchè pare essere stata in siore la famiglia di Lendinara molto prima di tutte le memorie di questa Terra, della quale non se ne trovano di anteriori a quelle delle Donazioni di Ugo Secondo da Este, che si registreranno più abbasso, ove si tratterà della Badia, nè a quelle del privilegio di Martino Papa poste sopra, ove si trattò di Rovigo, non tengo

per cosa al tutto rimota dal probabile il credere, che dalla Cala di Lendinara derivasse il nome a questo luogo, quale egli si fosse nel suo proprio stato, il che certo su molto innanti all'edificazione di Rovigo, e della Badia: anzi bisogna credere, che prima vi fosse, se non Castello, come noi l'intendiamo al prefente, almeno Torre o Fortezza per sicurtà di quel popolo, essendo fatta menzione di Castello nel luogo di Lendinara nella donazione di Ugo Secondo da Este nominata di sopra, ed è anco credibile, che avessero i Lendinaresi prima dei Rodigini ordini, e consuetudini di Governo, vedendosi introdotto dall'Autore dell'Apologia del Zago, e concesso dal Nicolio nell'Antilogia, come s'abbiano memorie sicure, che i Rodigini volendo formare i loro statuti mandassero Cittadini a Lendinara per informarsi del modo del governo di quella Terra; nè l'immaginarsi di dire, che quelli ambasciatori non trovassero cosa al loro proposito, mette in essere altro, che una suga vanissima per ischifare un colpo, che tocca la radice della pretesa antichità di Rovigo. La Famiglia da Lendinara, che prima forse chiamossi Lendinara, o dei Lendinari, ora Cattanea, ebbe origin e da Verona, ove su tra le prime, e molto congiunta alla San Bonifacio, e contraria alli Monticoli, ed alli Scaligeri, mentre ella fiori in quella Città; sebben trovo, che anco talvolta sia stata contraria alli San Bonifaci, il che particolarmente su l'anno 1260. contra il Conte Lodovico, e prima circa l'anno 1235. Guglielmo da Lendinara era parziale dei San Bonifacj, e dei Monticoli con Alcardino, o Adelardino suo Cugino. (a) Questa ebbe già, se non tutta, almeno gran parte delle giurisdizioni di Lendinara, prima d'ogni altra, che se ne abbia memoria; e se non diede ella il nome, s'ha da credere, che il ricevesse da quella Terra, non altrimenti, che molte altre Nobili Famiglie l'abbiano ricevuto dai luoghi, nei quali hanno avuto dominio, come la Estense, la Carrarese, la San Bonifacia, la Bevilaqua, la Porzia, la Colloreda, la Savorgnana, la Collalta, la Vigonza, la Cereda, e altre. Fu ella nei passati tempi molto nominata nelle Istorie, e Croniche pubblicate con la stampa, ed anco manoscritte di Verona, e di Padova. Di Verona, perchè, come si è detto, n'ebbe i suoi primi nascimenti, e siorì lungamente in quella Città. Di Padova, perchè vi fu traspiantata,

prima che la maggiore, e miglior parte si fermasse in Lendinara, ove al presente è primaria non solo di ricchezze, ma di nobiltà, conservata sempre col decoro debito alla sua antichità di più di 700. anni, come ne rendono chiara testimonianza lo splendore, col quale è sempre vissuta, e la magnificenza delle fabbriche, le quali, se non eccedono, pareggiano almeno la condizione di qualsivoglia gentiluomo privato. Ho detto, che la maggior parte di questa Famiglia sia ridotta in Lendinara. parendo, che ne rimanesse qualcheduno in Verona, ove a questi tempi altri non si è trovato, che un solo Fioravante, il quale abita, e possiede le Case antiche appresso la Chiesa di Santa Eufemia. Quelli che si ridussero a Padova surono cacciati dalli Monticoli, come anco furono li San Bonifaci, che si ricovrarono nella medesima Città, ove sino al di d'oggi fioriscono, e sono principalissimi; e le Torri di quelli da Lendinara furono tutte disfatte da Eccelino da Romano, come di parziali delli San Bonifacj. Che quelli da Lendinara, prima che si sermassero in Lendinara, abitassero in Padova, è cosa, che non ha dubbio; perchè, lasciando, che anco al presente abbiano Case, e Beni, in quella Città vi è la Sepoltura antica in Sant'Agostino di Altegrado Cattaneo gran Canonista e Vescovo di Vicenza; e perchè si trova molto nominato dalli Cronisti Padovani quel Rizzardo chiamato Tartaro da Lendinara, che intravenne nelli maggiori frangenti dei Carraresi contra la Casa dei Denti, che erano principali nel contrastar a quelli la grandezza, alla quale si fecero il primo adito con i cattivi consigli, e perversi spiriti di Rizzardo chiamato comes assiduus Ubertini de Carraria, in compagnia del quale su poi anche satto Cavaliere da Cane Grande Scaligero nelle allegrezze per l'acquisto di Padova; come surono anco favoriti dell'istesso onore nell'istessa occasione Marsilio, Marsilietto, ed Obizzo da Carrara, Aicardino, e Francesco Capi di Vacca, e Duxio Buzzacarino. Ho detto, che Lendinara sia stata antichissima giurisdizione di quelli di Lendinara, e che per le memorie, che si possono avere, questo sia stato primo d'ogni altro Dominio sopra quella Terra; perchè, sebbene non si vede altra più antica scrittura, che un Privilegio concesso da Enrico Imperatore l'anno 1193. ad Alberico da Lendinara, nel quale gli conferma diverse giurisdizioni, tra le quali è nominata particolarmente quelquella della Terra di Lendinara, e sua Corte; nondimeno, perchè la confirmazione suppone il possesso anteriore, e perchè leguitando questo l'antichità del nome della Famiglia, pare, che si possa ragionevolmente concludere, tanto essere stata antica la giurisdizione quanto il cognome di quelli di Lendinara. Ora il primo di questa Famiglia per le più antiche memorie, che pos-fiamo vedere, su Uberto Nobile Veronese, e visse intorno all'anno 870. Di questo ne nacque Azzo, che visse del 909. Di Azzo Alberico 962. Di Alberico Adelardino 1020. Di Adelardino Trintinello 1070. Di Trintinello Rodolfo 1116. Di Rodolfo Adelardino 1160. Di Adelardino nacquero Adelardo, Bernardino, Marsilio, Alberico, e Pietro. Adelardo su prima Canonico con titolo di Cantor Maggiore del Duomo di Verona, poi fu creato Cardinale con titolo di San Marcello da Papa Lucio III. l'anno 1184. quando quel Pontefice venne a Verona per celebrarvi un Concilio a fine di reprimere, come fece, l' insolenza dei Romani; poi su creato Vescovo di quella Città l'anno 1188. e visse fin l'anno 1212. essendo intervenuto prima alla Dedicazione di Santa Maria antica, che fu poi la Capella delli Scaligeri, fatta da Gottifredo Patriarcha d'Aquileja con l'assistenza di molti Prelati, e particolarmente del sopranominato Adelardo Cardinale. Bernardino fu Avo di Antonio minore, che trovo nelle Scritture della Casa essere stato fatto Cavaliere da Cane Grande nelle allegrezze per l'acquisto di Padova; cosa però, che non può stare, se ben si fa la comparazione dei tempi, e se su vero, come io stimo verissimo, che Tartaro solo, e non altri della Casa di Lendinara fosse in quel trionfo fatto Cavaliere. Marsilio ebbe seudi, e giurisdizioni da Federico Primo Barbarossa; ed Alberico su, come si è toccato di sopra, investito da Enrico Imperatore l'anno 1193. delle giurisdizioni di Lendinara, e su Avo di quel Crosna, che da altri (a) è chiamato Cosmo da Lendinara, il quale intravenne con altri della Casa Cattanea nella congiura ed all'uccisione di Mastino primo dalla Siala Signor di Verona, e fu Padre di Altegrado, che già ho detto essere stato Vescovo di Vicenza. Pietro su Padre di quel Guglielmo, che dinanzi dicevo essere stato aderente delli San Bonifacj, e visse intorno agli anni 1230. Questo Guglielmo su Capitanio Generale di Federico secondo Impera-

tore, dal quale fu molto onorato, ed aggrandito di Feudi, come dai Privilegj si vede. Da questo si stima, che cominciasse la Famiglia da Lendinara a chiamarsi dei Capitanei, e poi Captanei, come in alcune Scritture antiche di quella Casa, e con più corrotto vocabolo Cattanei. Altri vogliono, che questo sia stato nome proprio di dignità, ed il Corio (a) numerando i gradi della nobiltà dà il primo al Pontefice, il fecondo all'Imperatore, il terzo ai Duchi, il quarto ai Principi, il quinto ai Marchesi, il sesto ai Conti, il settimo ai Valvasori, e l'ottavo ai Cattanii; notando che il nome di Valvasori era derivato da Valva, la quale è l'interior parte dell'uscio della Camera Imperiale esi chiama Valva, e gli Ufficiali, che aveano cura di aprirla, e di ferrarla, si nominavano Valvasori, ed erano della Famiglia Imperiale, e commensali; benchè alcune volte costituivano gl'Imperatori in certe Valli del Contado di Milano alcuni Presidi, i quali dalle Valli erano detti Valvasori. Catanei poi si chiamavano da Catino, ch'era un vaso, nel quale si teneva l'acqua per la mensa dell'Imperatore, e quelli che avevano tale ufficio si addimandavano Catanei. Soggiunge però, che il Vescovo e l'Arcivescovo di Milano nella Città, Plebe, o altri luoghi facevano dei Capitanei, i quali per corrotto vocabolo si chiamavano Catani, e così credo, che dal sopranominato Guglielmo Capitanio tutta la posterità. sia poi stata nominata Catania. Ma tornando all'antico Dominio di questa Famiglia sopra Lendinara, dico, che la sua giurisdizione o dependente, o independente, che ella si sosse, potendo, come si vide dall'effetto, esser trasmessa alle Femmine, di qui avvenne, che si smembrò e passò col tratto del tempo in altre Famiglie per via di Donne, come nella San Bonifacia, nella Badoera, e forse anco nella Estense; dico forse, perchè da una banda si conghiettura tal parentela non solo da qualche Scrittura antica, tra le quali nominerò una Cronichetta Veronese, che ho veduta manoscritta sotto il 1246. e le cui parole saranno portate più abbasso, ma anco dall'arma Estense veduta da me congiunta con la Catania sopra le Sepolture degli Estensi nella Chiesa di San Francesco nella Terra di Este. Dall'altra parte all'incontro trovo nelle Scritture dell' Abazia della Vangadizza, gli Estensi avere avuto dominio, e

giurisdizione in Lendinara sino a' tempi di Ugo Secondo, innanzi al quale non so come afficurarmi, che siano state queste parentele, vedendo Ugo con il suo Padre, e gli altri suoi maggiori, discesi da Donne, le quali certo non ebbero che fare con quelli da Lendinara. Ma sia di questa dissicoltà ciò che si voglia, è cosa certa, che la giurisdizione delli Cattanei, quale, e quanta si fosse, restò divisa, ed uscì in buona parte da quella casa per via di Donne, e specialmente per via di Amabilia maritata in Badoero Badoeri Nobile Veneziano; che per ciò fu di sopra, seguendo le memorie di alcuni Cronisti Padovani, portato, che il Comune di Padova l'anno 1283. avesse comprate due parti della Giurisdizione di Lendinara da Antonio, e Rizzardo Cattanei da Lendinara, e da Amabilia moglie di Badoero dei Badoeri, e che Obizzo Marchese da Este non volesse vendere la sua porzione, la quale poi su venduta da'suoi Figliuoli l'anno 1306. sebben pare che dai Padovani molto sia discordante il Pigna (a) ove parlando di Obizzo scrive queste parole: Additum nominatim de Oppido Lendinaria, quod Atestinus Rhodigina Thetrarchiæ magnopere opportunum partim de Communi Patavino, partim de Selvaterris, aliisque Civibus, deque Bonifaciensibus Comitibus emerat. Ma io ho veduto in alcune memorie della Casa Cattanea, come l'anno 1294. Azzo, e Franceschino suo Fratello esfendo stati ricevuti in grazia della Comunità di Padova , non folo gli diedero la loro porzione di Lendinara, ma anco la Terra della Badia, il Castello di Venezze, il Barbuglio, e tutte le altre giurisdizioni, e Beni spettanti alla predetta Abazia della Vangadizza con patti, e convenzioni che appajono, come in quelle memorie si racconta, nel libro delle parti della detta Comunità di Padova a carte 149. delle quali si dice esserne stata cavata copia da Antonio Leoni Figliuolo del quondam Eccellente Don Daniele Cittadino di Padova, e Nodaro della Cancellaria del Comune di quella Città. Lo stesso dice una Cronica Padovana antica manoscritta in bergamina, la quale su già in casa di Trojano, ed Ettore Dotti Nobili Padovani Figliuoli di Lodovico Cavaliere, ed ora è in Venezia appresso li eredi di .... Duodo Cavaliere, e Nobile Veneziano, e queste sono le parole del suo principio: Incipit Chronica de prima adificatione Padua, O aliquibus prosperitatibus O adver-Sitati-

<sup>(</sup>a) Lib. 3. fetto l'anno 1285.

sitatibus Patavinorum. Ed ha un Capitolo, la cui rubrica è: Hoc anno ( intendi 1294. ) Azzo & Franceschinus expulerunt Dominum Aldrevandinum de Ferraria, O quam plurima alia facta sunt in Civitate Paduæ. Ora in questo capo si leggono le infrascritte parole. Quia ipsi Domini Azzo, & Franceschinus Fratres Marchiones in gratiam Communis Paduæ Abatiam, tertiam partem Lendinaria, Luxiam, Castrum de Venezze, O ejus Curiam, Terras Barbulei, O generaliter omnes jurisdictiones, bona, & jura ad ipsam Abatiam pertinentia in integrum, ut ipsum possit omnia supradicta taliter tractare quemadmodum trathat Civitatem Paduæ, O Districtum; O quod ipsi Marchiones Estenses, & omnes venturi nunquam possint, neque debeant in summitatibus Montium Cerri, & Calaonis & Rocchæ construere aliquod ad ficium, &c. In conformità di questa Cronica Guglielmo Cortuso anch'esso scrive così: Hoc videns Raimundus Aquilejensis Patriarcha (intendi l'anno 1293.) pacem composuit boc modo. Quod Marchiones Azzo & Franciscus in gratiam Paduanorum sint recepti, & ipsi dederunt Communi Paduæ Abatiam cum suis juribus O tertiam partem Lendinaria, Lusiam, Castrum de Venezze cum sua Curia, O Terras Barbulii, O quod disti Marchiones nunquam possint in Castris Ceri, & Calaonis, & Rocca Estensi facere aliquod adificium Oc. Così abbiamo per tutte le sopra notate testimonianze, che non sia falsa la nota o memoria delle Scritture della Cafa Cattanea contro quello, che molto diversamente nel proposito ha scritto il Pigna; nè io voglio credere altrimente, non solo perchè mi acqueto più all'autorità di molti, che di un solo, ma perchè anco ne sermo conghiettura sopra quello, che dicono della Badia, sopra la quale sebbene non so, nè posso indovinare, quali ragioni questi Fratelli Estensi allora, che ne erano gli Abati Padroni nel temporale e nello spirituale; nondimeno vedendo dalle scritture della Cancellaria della Vangadizza, le quali altrove faranno introdotte, che in quei tempi li Padovani mandarono Podestà in quella Terra, e s'impadronirono della Catena del Pinzone, turbando il possesso, e la giurisdizione dell'Abate, in tanto che furono ammoniti, e poi scommunicati dal Papa, sin che per volontaria transazione lo Abate cesse loro quel Dominio temporale, non posso credere che i Padovani si movessero a impossessarsi dei Beni dell'Abazia, sopra li quali non mai aveano avuta ragio-

ragione alcuna, se non vi avessero prima acquistata qualche giurisdizione, nè puotero per mio credere acquistarla, se non dagli Estensi, quale e quanta ella si fosse. Nel resto per quel, lo, che dice il Pigna delli San Bonifacj e di quelli da Salvaterra, che li San Bonifaci tenessero parentela con li Cattanei. v'è la testimonianza della Cronicherta Veronese di sopra citata, le cui parole sono queste : Anno Domini 1246. Indictione quarta Domini Nicolaus, & Albericus de Lendinaria Viri Nobiles , O potentes, & sicut rose inter milites Marchiæ refulgentes, accusati de proditione multis ab Ycerino afflicti tormentorum generibus defecerunt, quorum morte Marchio Estensis, & Comes S. Bonifacii proprer aliquas amicitias, O affinitates, quas babuerunt cum Dominis de Lendinaria, non modicum condoluerunt; sebbene il Corio, (a) come io credo, male informato, o equivocando, scrive che Eccelino facesse ammazzare tutti gli abitanti di Lendinara: il che però non trovo appresso alcun altro Scrittore, oltre che tratterebbe quasi dell'impossibile, che di così grave, ed universale calamità non ne fossero restate memorie, e segni evidenti nel pubblico, e nel privato. Ma tornando alli San Bonifaci, che anco questi avessero campi, e possessioni nel Territorio di Lendinara, non si dubita punto per quello, che se ne vede in diversi Istrumenti celebrati in diversi tempi, dei quali ne hoio veduti alcuni nelle scritture del Fantoni, e particolarmente una investitura fatta dal Conte Rizzardo San Bonifacio figliuolo del Conte Vinciguerra detto Guerra a certi suoi Livellari di Beni posti in Casellis Lendinaria: l'anno 1375. Indictione 14. 21. Octobris Paduæ in Contracta Sancti Martini, Nodaro Otto Filius quondam Henrici de Marostica. Ed un'altra Scrittura, nella quale si vede il Conte Lodovico San Bonifacio investito da Bernardo Abate della Vangadizza di una parte di Feudi spettanti alli Albrici di Lendinara posti nella Villa di Ramo di palo Territorio di Lendinara. È così trovo nominato un tale Aleardo de Salvaterra in un Testamento di D. Corrado di Lendinara fatto del 1259. Indictione 2. die 9. exeunte Martio in Castro Montis Silicis. Medesimamente trovo nominato un Uberto de Salvaterra in un Istrumento di divisione tra li Cattanei dell'anno 1297. Indistione 10.3. Decembris Lendinaria, Nodaro Redulphus Notarius Sacri Palatii de Lendinaria. E più in un altro del 1290. Indictione 3.

<sup>(</sup>a) Parte 2. carte 105. stamp. del Bonelli.

11. Aprilis, e in un altro 1295. Indictione .... die 10. exeunte Novembri, Nodaro Nascimbenus, qui dicebatur Mota, Filius quondam Domini Silvestri; così trovo che li Eredi di Domino Icellio da Salvaterra sono nominati in un Istrumento di divisione delli Cattanei fatto del 1298. Indictione II. 16. Februarii in Lendinaria sub Voltis Dominorum Rodulphorum, Nodaro Rodulphus Sacri Palatii Notarius quondam Domini Raynerii Notarii de Lendinaria. Istessamente vedo nominato Mateolo de Salvaterra in un Istrumento del 1379. Indictione secunda 6. Februarii Abbatia, Nodaro Fioravanti Pezzolato; dalle quali scritture si cava, che quelli da Salvaterra avessero campi e possessioni nel Territorio di Lendinara, come anco li San Bonifacj; ma che questi, o quelli avessero giurisdizione nel Castello di Lendinara, come li Cattanei, e li Estensi, non lo trovo sin qui detto da altri, che dal Pigna; all'opinione del quale si è appigliato il Nicolio, senza nominare i San Bonifaci, ma solo quelli da Salvaterra, forse per indurre opinione, che Lendinara sia stata soggetta al comune di Salvaterra Villa del Territorio della Badia. Delle Fabbriche di questa Terra non ho, potuto intendere qualissano state le prime, nè di che forma, nè meno ho potuto sapere della sua Edificazione, se non quanto ho scritto di sopra, anzi sul probabile delle conghietture, che sopra alcuna certezza soda. Nel resto quello, che si vede al presente, non sa altra testimonianza, che dell'antico sito di quella Terra, non essendo ella mai stata distrutta; onde altro non mi resta dire, salvo che su edificata sopra le ripe dell'Adigetto, essendo però la maggior parte con la Piazza, Loggia, e Palagio Pretorio, situata verso Tramontana, come anco sono Rovigo, e la Badia, in mezzo alle quali due terre è distante dalla prima miglia dieci, e dall'altra cinque, circondata come quella da Fosse, e Terrapieni. Trovo nelle note del Fantoni, come si abbia avuto per tradizione, essersi trovati in questa Terra molti marmi scon iscrizioni antiche, i quali a'tempi di Peregrino Prisciano, che vi fu Podestà per li Signori da Este, tutti surono per suo comandamento portati a Ferrara, in modo che al presente non visi trova altro che un sasso restato a caso, e cavato, pochi anni sono, da una cucina, ove era posto ad uso di lavar piatti; e comecche sia di marmo finissimo, è però molto maltrattato, e si vede appresso il pozzo di Santa Sossia, e, per quanto si può com-

## DEL POLESINE DI ROVIGO.

comprendere, su di maggior lunghezza, e larghezza con lettere Romane.

## SEX. APONIUS. SEX. F. OM. SEVERUS MENS.

e di questa Famiglia Severa esserne stati molti nelle parti circonvicine della Marca Trivigiana, lo caviamo dalle note antiche raccolte in Verona da Torello Saraina. (a)

(a) Lib. 4.



139



## BADIA.

TElla parte superiore del Polessne, ove l'Adige è diviso in due rami dalla soce detta la Buova dell'Adigetto sabbricata, e munita anticamente di legnami, e già pochi anni ridotta di muro, a tempo, del quale non ho potuto trovar memoria, che dia il principio, era una adunanza di Case chiamata il Pinzone, che al presente è uno delli Borghi della Terra della Badia, construtto ed avvanzatosi col tratto di molti anni, e con il concorfo di quei pochi abitanti, portativi, come è credibile, non dal caso, ma dalla considerazione della altezza del sito della sicurezza, della salubrità, dell'amenità, del comodo della Navigazione, e del bisogno della guardia dell'angolo, che fanno li due rami dell'Adige; condizioni tutte, e qualità, che durando in questa parte sino al di d'oggi hanno sempre invitato i stranieri a fermarvi le loro abitazioni: onde si è poi selicemente accresciuta la Terra, della quale ora sono per scrivere. L'altezza del sito non cascò mai in difficoltà rispetto al declive dei Fiumi, e dei condotti maestri, che scolano le campagne; tra i quali di qua dall' Adigetto basterà nominare il Ceresuolo, e di là il Cavamento della Valdentro, per non dir altro dei livelli fatti in diversi tempi dai Periti, i quali danno tanto di altezza alla Badia, che il suo piano viene a sopravanzare di gran lunga quelli di Rovigo, e d'Adria. La ficurezza è palpabile, essendo nell'angolo tra due Fiumi, i quali sono a tal segno di acque, che non lasciano passare se non per il Ponte, che ora è di pietra sopra l'Adigetto, e per il passo di barche sopra l'Adige grande; aggiongendovisi la facilità di allagare tutto il Paese con il picciolo taglio d' un argine. Lascio che si abbia per tradizione antica, che l'Adigetto in quei tempi con un ramicello facesse come un arco, il quale vogliono, che cominciasse dal capo di sopra, e circondando quelle case da Tramontana terminasse dalla parte inseriore, rientrando nell' Adigetto, e così formando un'Isoletta molto sicura.

Quanto alla salubrità l'aria non è grave per paludi, che sian vicine, nè insalubre per la missione dell'acque salse con

le dolci, essendo il luogo lontano dal mare oltre.....miglia, anzi è purgata dai Fiumi, i quali molto prossimamente circondando l'abitato hanno fondi di fabbia grossa, e portano dalle Montagne di Trento acque purgate, veloci per se stesse nell' alveo ordinario, e velocissime per accidente, se riguardiamo la Buova. Aggiongasi a questa considerazione, che li terreni sono magri per il più, e le strade non sono di terra molto tenace, anzi per la mistione della sabbia riescono poco fangose, ed il fango di tal forte; che facilmente si asciuga, e si risolve in polvere. Gli uomini sono ben conformati, e di buon colore, nè mançano mai vecchi di molti anni; parlando di quelli che stanno sopra li ottanta, e di quelli che sono gionti alli cento, alquanti ne sono stati conosciuti a' nostri tempi, e di questi uno, che sempre bevè acqua. Degli animali, che si ammazzano, pochi sono, che abbiano diffettate le viscere; onde è avvenuto, che per la salubrità, e per la sacilità di guardare i passi in tempi, che nei luogi circonvicini, e molto propinqui, la peste sece strage incredibile, la Terra della Badia su assoluta da fimil calamità, e se ve ne morì qualcheduno, non vi si attaccò in modo il contagio, che facesse progresso, come, per lasciar le altre più rimote, mostrò l'esperienza negli anni 1575. e 1576. L'amenità su toccata per innanzi ad altro proposito, e provata con l'autorità di Virgilio sopra l'universale del Fiume, e quanto al particolare della Terra, con il giudizio dello Strozza. Del comodo della navigazione basterà dire, che sta in ripa di due Fiumi, l'uno dei quali è capace delle maggiori barche, che possano essere portate da alcun altro Fiume d'Italia, e queste camminano all'insù fino a Verona, ed all'ingiù fino al Mare, e di là poi a Chioggia, a Vinegia, in Istria, ed in tutti quei luoghi, a' quali con simili barche si può navigase per l'Adriatico. L'altro Fiume è pur anch' esso navigabile, lebben con barche molto minori, e perchè passa per Lendinara, e per Rovigo, riesce di gran comodo alle Fiere, ed alli Mercati. Nè si ha da stimar poco per l'opportunità del traffico, che il luogo sia distante una sola giornata da Ferrara, che è anco più vicina, da Mantova, da Verona, da Vicenza, e da Padova; due giornate da Bologna, e due da Vinegia. Per queste cause, e forse per altre, che non so immaginarmi, essendo si satta quella tal adunanza di Case nominata il Pinzone, poici chè

chè il luogo, quale egli si fosse innanzi, che vi si fabbricasse il Castello, su trasserito per concessione Imperiale nelli Marchesi di Este, su tenuto di conseguenza come confinante non solo con i Veronesi, ma con i Padovani e Ferraresi, perciò vi surono in diversi tempi fabbricate tre Fortezze o Torri in modo, che potessero, per quanto comportavano l'uso, ed il modo antico di guerreggiare, difendere il presidio, ed offendere comodamente gli assalitori. Queste non solo dai Paesani ma anco dagli Istorici furono nominate Rocche Marchesane, e Torri del Pinzone. Così le chiamano il Pigna (a), il Sardi (b) il Guicciardino (c), il Corte, (d) ed il Nicolio (e): la maggiore e la più forte con un'altra minore fu fituata oltre l'Adige grande contigua alla Villa dei Masi Territorio Padovano, dirimpetto alla parte superiore del già detto Borgo del Pinzone verso Tramontana, nel luogo sino al di d'oggi detto le Rocche, ove si estende pur anco e la Cura della Pieve; e la Giurisdizione del Rettore della Badia; e quivi nella ripa del Fiume si vedono vestigi di antichissima muraglia sporta in fuori, dalla quale se tirava una catena, che attraversando il siume si raccomandava all'altra ripa, dove poco più abbasso, dove al presente è situata la Chiesa di San Niccolò sabbricata dai Marinari della Terra l'anno 1575, era un'altra Torre, che si potea dire la frontiera del Pinzone verso il Veronese, e verso il Ferrarese. Dicono anco, che poco discosto dal capo di sotto di questo luogo, ove è la Chiefa della Vangadizza, vi fosse un'altra Torre, della quale parleremo più abbasso. La catena si tirava a fine, che non passassero barche, o merci senza esser riconosciute, come anco si usa oggidi, e senza pagar la gabella. Da chi sossero fabbricate le Rocche, ed a qual tempo, io non lo so per certo. Solo ho veduto nel Sardi, (f) che l'anno 1354. Aldobrandino Marchese da Este, facendo la pace con Giacopo di Carrara, gli cedè il Castello di Vigisiuolo in Padovana, e da lui ebbe all'incontro la Torre fabbricata da' Padovani nel Pinzone Contado della Badia, non specificando però più oltre a qual

<sup>(</sup>a) Lib. 5. fol. 399.
(b) Lib. 6.
(c) Lib. 8. e 9.
(d) V. nel princ. del 2. Tomo perchè mi pare, che sia ivi, e se non vi è, non sarà altrove.

<sup>(</sup>e) Lib. 1. pag. 45. e lib. 3. pag. 155. e 204. (f) Lib. citato.

qual tempo fosse edificata quella Torre, nè qual fosse delle tre. Ben pare, che il Nicolio (a) nell'orazione, che finge di Rinaldo ai Rodigini, abbia stimato queste Rocche essere state in estere sin dall'anno 1160. ma io non mi sido del giudizio di quell'uomo. Ora queste Fortezze non sono in stato, poicchè non essendo elle più di uso alcuno, nè per la guardia delli confini, nè per la forma, e qualità loro, surono a' tempi dei nostri Avi dopo le guerre ultime d'Italia disfatte per ordine del Senato Veneziano, a fine di servirsi della imateria, che era molta, insieme con quella delle mura di Castel Baldo, nella Fabbrica della Fortezza di Legnago, ed al presente, dove già furono, altro non si vede, che certi vestigi di fosse, le quali erano state cavate alcuni anni prima, che fossero demolite, per sospenderle sopra puntelli di legno da potersi presta e facilmente abbruciare, rovinandole qualunque volta li Duchi di Ferrara fossero passati per impadronirsi di quella frontiera. Dall'altro capo del Pinzone verso Levante era una pianura, o praderia chiamata la Pietra (b) per un Marmo grande, che ivi era piantato nel modo, che si piantavano i Termini. In questo campo, come si cava dalle Scritture autentiche della Cancellaria della Vangadizza, dalla somma pietà di Almerigo da Este su fabbricata una Chiesa, e dedicata alla Beata Vergine, dotandola di alcuni beni circonvicini; e questa su poi chiamata di Vangadizza, nome derivato da Vanga istrumento rusticano portato nell'arma dell' Abbazia: ma del come, o del perchè non se ne sa più oltre, nè io in simil proposito ho mai trovato altro, che pensieri volontari, e capricci senza sondamento. Dicono alcuni chiamarsi della Vangadizza, e tenere la Vanga nell'arma, perchè vangando furono trovati fondamenti antichi, fopra i quali fu ispirato colui, che faceva vangare, o perchi si vangava, a fabbricarvi la Chiesa. Altri dicono, che cavando i fondamenti della Chiesa sul principio si trovasse una Vanga. Fu Almerigo Marchese e visse intorno alli anni di nostra salute 930. fu molto ricco, e sabbricò molte altre Chiese; che perciò di lui appresso il Pigna (c) leggiamo queste parole: Auri ditissimus Princeps, qui cum religioni se totum devovisset, magnam fructuum

<sup>(</sup>a) Lib. 2. fogl. 87. (b) E'nominata Pietra in 3. Instr. uno dell'anno 1040. l'altro del 1097. il terzo 1209 (c) Lib. grima. 

partem Fanis, ac Comobiis elargitus est, pecuniam adificandis templis erogavit &c. ed in conformità appresso il Tasso (a).

V' era Almerico, e si vedea già fatto De la Città Donna del Po Marchese, Devotamente il Ciel riguarda in atto Di contemplante il fondator di Chiese.

Ora perchè, come attestano non solo il Giraldi, (b) ed altri Istorici, ma anco le sopranominate scritture della Vangadizza, Ugo Secondo Marchese di Toscana, il quale su della medema Casa d'Este, e parente di Almerigo, donò la detta Chiesa alli Monaci Camaldolesi dell' Ordine di S. Romoaldo', che in quei tempi era in grande opinione di Santità, investendone un tal Martino Abate, e dotandola di molti altri suoi beni, sabbricandovi il Monasterio, ed anco il Castello tra li anni 994. e 998. e perchè da questo ebbero principio le giurisdizioni degli Abati, li quali comandavano, e disponevano nel temporale, e nello spirituale, potiamo dire che il primo edificatore di questa terra sia stato Ugo Secondo; del quale non dovendo io tralasciare punto di quello, che ho trovato di notabile, ed eminente; dirò prima ciò che di lui scrivono gli Istorici Ferraresi, Pigna, (c) Giraldi, (d) e Sardi (e) seguiti da altri gravi Scrittori, poi anderò considerando, e risolvendo quanto si cava in contrario dai Fiorentini. Il Pigna seguito dal Nicolio chiama questo, del quale parliamo, Ugo Terzo; ma il Giraldi, ed il Sardi lo chiamano Secondo; convengono però tutti nel nome, nella persona, nei fatti, e nel tempo, ch'egli vise. Nacque, come dicono, in Allemagna di Alberto Azzo nominato anco dagli Istorici semplicemente Alberto, Uberto, e Sigeberto. Riccobaldo, il Prisciano, l'Equicola, l'Ariosto (f) il Giraldi, (g) ed altri lo chiamo Alberto Azzo; il Pigna (b) lo nomina Alberto; altri (i) Sigeberto, avuto rispetto a Sigifredo suo Avo. Tra questi è il Sigonio, (k) il quale lo chiama Sigeberto, ovve-

<sup>(</sup>a) Cant. 17.

<sup>(</sup>b) Nella vita d'Ugo secondo.

<sup>(</sup>d) Ove di Ugo secondo. (c) Lib. primo: (e) Libro secondo.

<sup>(</sup>f) Citati dal Pigna lib. I. sotto il millesimo 963.

<sup>(</sup>g) Ove tratta di questo Principe.
(h) Nel luogo sudetto.
(i) Citati dal Pigna nel luogo citato. (k) Lib. 7. del Regn. Ital. sub. mill. 967;

ovvero Alberto. Il Monacho Prumiense, ed altri (a) simano il suo nome essere stato Oberto, o Uberto, e così trovo esser egli nominato in scritture autentiche, delle quali più abbasso faremo menzione; ove anco la madre di Ugo viene chiamata Guilla tuttocchè il Pigna, (b) il Giraldi (c) ed il Sardi (d) l'abbiano nominata Alda, ed Adeleida Figliuola di quell' Adeleida, che fuggi da Berengario, e dell'Imperatore Otto primo, la quale, comecche da Uberto fosse meritata per altro, su però specialmente guadagnata da lui con il molto valore, che mostrò servendo in guerra l'Imperatore, e mentre gli su compagno in un solenne Torneamento satto nella Corte del Re di Dacia, portando l'uno, e l'altro per impresa un Leoncorno d'oro in campo verde, o azzurro. A questo Uberto, il quale morì in Germania, successe il Figliolo Ugo Secondo nominato di sopra, erede anco del Fratello Folco, morto pur anch'esso in Germania, e passò poi con Otto Secondo Imperatore, e Duca di Sassonia in Italia, ove rimase a governare, e godere li suoi stati fino al fin della vita. Avvenne intanto, che essendo successo nel Imperio Otto Terzo a'tempi di Papa Gregorio V. Pontefice di vita esemplarissima, un tale Crescenzio Nobile, e Console Romano mosso da ambizione empia, e temeraria di signoreggiare la Città di Roma, corrotto anco, come alcuni vogliono, dalli danari di un certo Vescovo Piacentino, di nazione Greco, venuto con tesoro grande di Costantinopoli, operò, che questo durante la vita di Gregorio fosse creato Papa, e chiamato Giovanni XVI. benchè da alcuni sia tenuto il XVII. e da altri il XVIII.e di più non contento di avere con i mali modi già narrati suscitato gravissimo, e scandalosissimo scisma nella Chiesa di Dio, procurò anco di sollevare il Popolo, acciò ammazzasse il vero Pontesice Gregorio, subodorando forse, che più del dovere contra la libertà del Popolo Romano inclinasse all' esaltazione, ed accrescimento dell'autorità dell'Imperio; il quale Pontefice trovandosi tra queste turbolenze, e persecuzioni, a cattivo partito, raccomandossi prima all' Imperatore, poi al Marchese Ugo, il quale, come più vicino, lo soccorse così a tempo, e con prestezza tale, che prevenne l'aspettazione, e tutti

<sup>(</sup>a) Citato dal Pigna nel luogo sudetto.
(b) Nel Lib. citato sotto il millesimo 970,

<sup>(</sup>c) Ove di Alberto Azzo.

<sup>(</sup>d) Lib. 3.

tutti gli apparati dell'inimico, cavando il vero Pontefice Gregorio dal pericolo, e conducendolo in Toscana, e di là, come alcuni vogliono, a Este. Cosa che non è al tutto lontana dal ragionevole, se è vero, che questo Pontesice andasse, come scrive il Platina, personalmente a ritrovare Otto suo Parente in Germania, per opera del quale era stato assonto al Ponteficato. Passando poi l'Imperatore con esercito in Italia, dopo essersi fermato qualche giorno a Ravenna per ottenere dal B. Romualdo, che si contentasse di accettare il governo dell' Abadia di Classi, s'incamminò verso Roma, ove accompagnato da Ugo assediò Crescenzio insieme col suo falso Pontefice nella mole di Adriano, sin che nel termine di giorni dieci ebbe l'uno, e l'altro in suo potere; non si sa certo, seresi a discrezione, o a patti, e sopra la fede, oppure con l'espugnazione della Fortezza, facendo loro portare le debite pene di avere con empia novità turbate le cose divine, ed umane; poichè il Console Crescenzio, dopo essergli state troncate le mani, cavati gli occhi, tagliato il naso, e le orecchie, con il capestro al collo fu condotto per la Città, e finalmente impiccato; ed il falso Papa, dopo estergli stati cavati gli occhi, tagliato il naso, le orecchie, e la lingua, su condannato ad un' oscura prigione, ove dopo il decimo mese della usurpata dignità finì miterabilmente la vita. Così avendo Gregorio ricuperata la sede, e lo stato, considerando quante turbazioni, e sedizioni sossero passate sino a quei tempi nelle creazioni degli Imperatori, e quanto egli fosse tenuto agli autori della sua salute, ordinò con Decreto Pontificio, che la elezione dell'Imperatore si facesse coi voti non dei sette, come alcuni vogliono, ma di tutti li Principi, e Potentati della Germania, quando fossero a tal effetto ridotti insieme; cosa, che sommamente dispiacendo al Popolo Romano per il pregiudizio, che ne sentiva, lo mosse a sollevarsi contra Cesare stimato autore di simile novità, ammazzando nel primo moto quanti soldati Alemanni si abbatterono nella furia, e stringendo l'Imperatore nel Vaticano, ove stava in termine di perdere la vita, e lo Imperio, se Ugo insieme con Enrico Duca di Baviera non lo cavavano astutamente dal pericolo, mentre andavano trattenendo il popolo fotto specie di componer la pace. E così avendo la prudenza, ed il valore di Ugo in pochi giorni salvato il Pontefice, e l'Imperatore, su

causa, che egli dell'uno, e dell'altro restasse benemerito, e degno, che dalla loro autorità, e grazia sosse creato Marchese d' Italia, o, per meglio dire, in Italia, dandoglianco grado di Governatore, e Vicario della Toscana. Tutto ciò, che di Ugo, e di Alberico suo Padre si è detto, toccarono breve, ed altamente l'Ariosto, ed il Tasso; quello nel Furioso (a) scrivendo così:

Ecco Albertazzo, il cui sano configlio Vorrà d'Italia Berengario, e il Figlio.

E sarà degno, a cui Cesare Ottone

Alda sua Figlia in matrimonio aggiunga; Vedi un altro Ugo, oh bella successione! Che dal Patrio Valor non si dilunga, Costui sarà, che per giusta cagione Ai superbi Roman l'orgoglio emunga: Che il Terzo Ottone, e il Pontesice tolga Da le man loro, e il grave assedio sciolga.

Ed il Tasso nel Gostredo (b) in quei versi:

Vedi Alberto il Figliuolo in fra i Germani, E colà far le sue virtu sì note, Che vinti in giostra, e vinti in guerra i Dani, Genero il compra Otton con larga dote. Vedigli a tergo Ugon, quel che ai Romani Fiaccar le corna impetuoso puote; E che Marchese dell'Italia fia

Detto, e Toscana tutta avrà in balia.

In questa dignità, e governo della Toscana superò Ugo ogni invidia, e tanto meritò appresso quelle genti, tanto acquistò di credito, e di riputazione per il suo gran valore, liberalità, magnissicenza, giustizia, ed integrità, che passando a miglior vita l'anno 1014. tutti lo desiderarono, celebrando in pubblico, ed in privato la sua gloriosa memoria, in tanto che alcune Nobilissime Famiglie Fiorentine dopo molti anni si hanno recato a onorevolezza più che ordinaria lo avere i loro maggiori dalla mano di lui ricevuto l'ordine di Cavalleria. Registrò il Pigna un suo Epitassio, dal quale si cava, che sosse nominato Ugone Azzo, e le parole stanno così.

T 2 Ugo-

<sup>(</sup>a) Cant. terzo.
(b) Cant. 17.

Ugoni Atio Filio Alberti Atestini Marchionis Principi Augustali Herruria, Atius, & Obicius Filii P. C. MXIV.

Ma vaglia a dire il vero, io non presto fede a questo Epitaffio, non mi parendo stile di quei tempi, e perchè se veramente fosse stato trovato ove su sepolto Ugo, avrebbe troncate le difficoltà, che più abbasso, per quello, che ne scrivono i Fiorentini, saranno introdotte. Lascio che nelle scritture autentiche delle sue donazioni nè egli si chiami Ugone Azzo, ma semplicemente Ugo, nè il Padre sia nominato Alberto, ma Umberto, come si è detto; e questi nomi al tempo della sua morte, e della successione delli Figliuoli non potevano essere andati in dimenticanza, o mutati, come avviene per la lunghezza del tempo. Attribuisce a questo Ugo il Giraldi (a) la edificazione dell' Abazia della Vangadizza. Il Pigna, ed il Sardi dicono, che oltre questa ne edificò anco sette altre in Toscana, cioè quella dei Monaci neri di S. Benedetto in Fiorenza; la seconda di Buonsolazzo; la terzadi Arezzo; la quarta di Poggibonzi; la quinta di Tiferno, o della Veruccola di Pisa; la sesta alla Città di Castello; la settima di Settimo nella pianura, e Contado di Fiorenza. Morì Ugo la Festa di San Tommaso il di 21. Decembrio, nel qual giorno ogni anno in Fiorenza dai Monaci di quella Badia vien fatta in Chiesa la solenne ricordanza, della quale scrisse Dante: (b)

Ciascun, che della bella insegna porta Del gran Barone, il cui nome, e'l cui pregio La sesta di Tommaso riconsorta.

Giovanni Villani (c) feguitato dal Bocchi (d) chiama lo edificatore delle già dette sette Badie Ugo ben Vicario in Toscana di Otto Terzo, ma Marchese di Brandeburgo, raccontando appresso la causa, che lo mosse, essere stata una Visione apparsagli, mentre si trovava a caccia nel luogo di Buonsolazzo, ove smarrita la strada errando per un bosco giunse ad una grotta, entro la quale vide da uomini nello aspetto atroci con martelli, ed uncini di serro essere lacerate e percosse molte anime dannate, intendendo da quelli, che simili pene erano prepara-

<sup>(</sup>a) Ove di Ugo secondo.

<sup>(</sup>b) Parad. c. 16.
(c) Lib. 4. cap. 2.
(d) Nelle Bellezze di Fiorenza f. 190. ove tratta dell' Abadia dei Monaci Neri.

te per lui, quando non avesse satta penitenza de' suoi peccati. Aggiunge il Bocchi, che albergasse quella notte da un Eremita, e che dormendo sognasse di camminare a piè scalzi sopra sterpi, e spine, parendogli in quel travaglio d'incontrare un Religioso vestito di nero, che lo andava confortando, conducendolo a sette picciole Chiese, ove si cantavano Salmi per l'estinzione dei sette peccati mortali. Sopra il quale sogno sosse poi configliato dallo Eremita, dal Vescovo di Fiorenza, da un Cardinale suo Parente, alla edificazione delle già nominate sette Badie. Scipione Ammirato (a), seguitando il Borghino (b), attribuisce il Marchesato, e l'ottimo governo della Toscana insieme con i fatti di Roma in servigio del Pontefice Gregorio V.e dell'Imperatore Otto III. ad Ugo Figliuolo di Umberto ed Guilla, ma Nipote di Ugo di Arli Conte di Provenza, e Re d'Italia, di cui Umberto fosse Figliuolo naturale nato di Vandelmonda nobilissima Donna. Ed intorno all'edificazione delle sette Badie la intendono diversamente, affermando il Borghini col fondamento di scritture autentiche, la Badia di Fiorenza essere stata opera di Guilla Madre di Ugo, e quella di San Salvatore a Settimo di Lottieri dei Conti di Mangona, quelli, dai quali discese poi la Madre di Ezzelino da Romano. Onde è, che l'Ammirato, ammettendo la Visione di Ugo già recitata, tralascia l'appendice del sogno posto dal Bocchi. Scrive il Borghini, che l'arma sua, chiamata da Dante la bella insegna, era sette Doghe vermiglie, e bianche, la quale su da lui concessa a sei Nobili Famiglie Fiorentine, con una Doga però manco. e furono queste, Pulci, Nerli, Giandonati, Gangalandi, Alepri, e Belli, onde è, che non trovandosi questa insegna tra le altre, che in diversi tempi hanno portato li Marchesi da Este anzi confessando il Giraldi, essere esser stata la insegna di Alberto Padre di Ugo il Leoncorno in campo azzurro, e poi di Rinaldo l' Aquila bianca portata da lui con felici auspici contra il Barbarossa, può anco perciònascer dubbio, che questo Ugo sia stato di stirpe Provenzale, e non di quelli di Este. Oradovendo io considerare, qual verità contengano le già recitate opinioni, prima contro quelli, che seguitando il Villani hanno stima-

<sup>(</sup>a) Istor. Fior. lib. primo.
(b) Discorsi parte seconda ove dell'arme delle Famiglie Fior. f. 58. 88. 97. se Fiorenza su dissatta 292. Della Chiesa, e Vesse-Fiorentini f. 435. 532.

stimato Ugo Marchese di Toscana essere stato di Brandeburgo, noterò che quell'autore primo in tal pensiero non parlò determinatamente; ma come tacitamente confessasse la sua incertezza spendè queste parole (a): Col detto Otto Terzo venne in , Italia il Marchese Ugo, credo sosse Marchese di Brandibur-, go. E per secondo sondamento porterò la ragione del Pigna (b) alla quale non trovo risposta. Porro tanta fuit, dice egli, hominis amplitudo, ut multi, qui existimabant, exceptis Brandeburgensibus, nullos ea tempestate insignes Principes Marchionis titulo honoratos, crediderint, Hugonem Germanum, atque ab bis Proceribus originem traxisse. At Brandeburgensem Principatum neque tum Ugo ullus, neque alias unquam obtinuit, si omnes recenseamus a Brandone Francorum Rege, quem serunt anno a Christo nato CXL. vixisse, & tractum illum de se nominasse, ad bunc qui nostra ætate dominatur Oc. Contra quelli poi, che vogliono Ugo Marchese in quel tempo della Toscana essere stato di Nazione Provenzale Nipote di Ugo di Arli, porterò più argomenti assai evidenti, che abbiamo dalle scritture della Cancellaria della Vangadizza, e la autorità di uomini riputati gravi, ingenui, e disinteressati. Gli riscontri delle scritture sono tre Donazioni fatte da Ugo alla Abazia della Vangadizza; la prima in Pisa, la seconda in Marta, la terza .... Nella prima delle quali si vede, come l'anno di Nostro Signore 994.29. Maggio Ugo Marchese in rimedio dell'anima sua, e di Uberto suo Padre, e Guilla sua Madre, dona in perpetuo a Martino Abate una Chiesa dedicata alla B. Vergine posta nel luogo, e fine del Fiume Adige Vecchio, da esser ivi fabbricato un Monasterio secondo la regola di San Benedetto Abate con tutte le case, e beni a detta Chiesa lasciati l'anno 954. 6. Decembrio da Almerigo Marchese, e Franca sua Moglie, la qual Chiesa, e Monasterio con li Beni donati da Ugo erano di sua proprietà. L'istrumento è in bergamina rilevato, e sottoscritto dal detto Ugo, e da Giovanni Nodaro dell'Imperatore, con testimoni rogati, e sottoscritti al numero di quattro; come d'un altro ne appar rogato pur lo stesso Nodaro con sottoscrizione di esso Ugo, e Testimonj, dal quale si cava comedel 996.25. Decembrio il medesimo Ugo continuando nella sua divozione dona al-

<sup>.(</sup>a) Nel luogo citato.
(b) Libro primo sopra citato.

l'istessa Chiesa altri suoi Beni ivi particolarmente descritti. Nel qual modo, e forma dond poi il Castello, che avea nel luogo, e confini della Vangadizza, a quella Chiesa e Monasterio per istrumento celebrato da Alfeo Nodaro dell' Imperatore, 'e da esso Ugo sottoscritto; e in queste scritture si vede, che con aperte parole egli si chiama Figliuolo di Uberto, e nomina per sua Madre Guilla, dichiarandosi parente di Almerigo, e Germano di Gualdrada, quella, che fu Moglie di Pietro Candiano Dogedi Venezia: esi vede essere la prima scrittura celebrata, come ho detto, in Pisa; la secondain Marta luogo del Territorio Suanense in Toscana; la terza ...... e così per il parentado di Almerigo, e di Gualdrada sarà lecito concludere, che non fosse di stirpe Provenzale, ma della Casa d'Este. Per li nomi del Padre, e della Madre, che incontrano quelli degli Istorici Fiorentini, e per i Luoghi, ove sono stipulati i rogiti di donazione, sarà ragionevole il credere, che abitasse, ed avesse il Vicariato della Toscana. E di qui si comprende, quanto gli sopranominati Istorici trattando di quest' Ugo si siano allontanati dal vero chi in una, e chi in un' altra cosa. Meno però i Ferraresi, i quali in quanto al nome della Madre di quel Prencipe hanno equivocato per il nome, ed avvenimenti di Adelaida da altri chiamata Adeletta, ed Alonda Moglie di Lottario Re d'Italia Figliuolo di Ugo di Arli. Questa, come caviamo dal Sigonio, (a) dopo la morte del Marito fu dal secondo Berengario, già compagno nel Regno di Lottario, confinata nella Rocca di Garda, dandole, se crediamo al Sigonio, ed a Domnizone Prete, che visse a' tempi di Matilde, in compagnia una sola Serva, ed un povero Prete per nome Martino, col mezzo ed aiuto dei quali s'ingegnò di fuggire, e le venne fatto di ridursi nella Rocca di Canossa sabbricata, e tenuta dal Conte Azzo Figliuolo di Sigifredo, ed Avo del nostro Ugo; e perchè di questa, che poi su Moglie di Otto primo Imperatore, ne nacque la Madre del detto Ugo, e perche anco visse, come caviamo dal Sigonio (b), longamente tanto, che arrivò al fiore degli anni di esso Ugo, è stata facil cosa, che per il concorso dei tempi, e per il connesso di Guilla con Adelaida, e di questa con Lottario Figliuolo di Ugo di Arli, abbiano dato i Ferraresi a Guilla il nome della Madre,

<sup>(</sup>a) Lib. 6. de Regn. Ital.

<sup>(</sup>b) Lib. 7. de Regn. Ital, arno 992.

dre, come forse per ciò diedero i Fiorentini ad Ugo la discendenza Provenzale. Nè ci abbiamo a maravigliare, che delle cose di quei secoli tanto poveri di Scrittori, e di memorie, si sia smarrita la traccia della verità, e confusi li nomi, come vediamo nel Padre Ugo nominato Alberto, Albertazzo, Umberto, Uberto, e Sigeberto. E quanto agli Istorici moderni, quando i Duchi di Ferrara, e quelli di Toscana contesero di precedenza, hanno data materia a chi non ha voluto dispiacere a' suoi Principi, di porre in essere molte cose, che non sono vere; onde è che si ha da fare capitale principalissimo di quelli, che sono stati non solo diligenti, e nelle altre cose veridici , ma disinteressati ; essendo giunti a tal segno non solo li rispetti, ma la vanità e l'adulazione, che molti ad imitazione di Annio Viterbiese, hanno finte memorie antiche di Marmi sotterranei a bello studio, mostrando poi d'averle cavate a caso; altri hanno inventate, e falsificate Scritture, ed altri in altri modi hanno introdotto mille favole, emille menzogne: ed è pur troppo vero, che a' miei di siano stati finti i Cagna, i Cortelieri, i libri dei Privilegi dei Canonici di Padova, che mai non sono stati veduti; e tutto ciò per dar colore a quelle bugie, che hanno voluto divulgare parte con parzialità, parte con odio, e parte con invidia. Finalmente per concludere, ed esprimere risolutamente il mio giudizio, mi accosterò ai Ferraresi, e dirò, non esser lontano dal verisimile, che Ugo Estense fosse fatto Presidente, e Vicario della Toscana, perchè era in grazia, e benemerito di chi n'era padrone; il che mi pare di poter mostrare, seguitando il Sigonio, il cui parere da altri (a) più eruditi, e più affinati di giudizio di me in cose di quei tempi molto controverse ed inestricabili, è stato anteposto a quello di molti altri, acquetandosi sommamente alla sua molta autorità, della quale comecchè nel proposito anch' io faccia grande stima, stimo però più il vedere, che si abbia egli servito di Pietro Damiano, di Burcardo, di Lamberto Schanaburgense, e di altri Scrittori vicini a' quei tempi, i quali per ciò sono riputati anco da Baronio molto ben informati. Dirò dunque prima per quello, che diffusamente ne scrive il Sigonio (b), e che in parte è stato recitato di sopra, esser cosa chiara che

<sup>(</sup>a) Domenico Mellini fogl. 42. (b) Lib. 6. e 7. de Regn. Ital.

l'Imperatore Otto primo restasse padrone d'Italia, avendone scacciato Berengario, e che da lui fosse donata la Toscana al Pontefice, restandone però anco Dominio, nel modo già esposto, all'Imperatore; onde ne segue contra l'Ammirato, che in quei tempi il Marchesato della Toscana non poteva essere ereditario dei successori, o discendenti di Ugo di Arli, dato che sossero in essere, avendone questi già perduta la proprietà, ed essendo stato trasferito il Dominio nelli Pontefici. Che poi Ugo, ed Uberto suo Padre, e l'Avo Azzo, fossero in molta grazia, e benemeriti delli Pontefici, e degli Ottoni, è anco chiaro, perchè Azzo Avo salvò con suo gran pericolo, e difese nella Rocca di Canossa Adeleida dal furore di Berengario; e questa poi fu Moglie, come poco fa toccai, di Otto Primo, e fu principal causa che il marito acquistasse ragione per dar principio a sondare il suo Regno d'Italia, e perchè su Adeleida di grandi qualità, e degna per la molta sua pietà, ed innocenza di essere equiparata a Teodelinda santissima Donna, e perchè campò lungamente regnando in Pavia sua Città dotale, ed ebbe sempre grande autorità non solo appresso il marito Otto Primo, ma anco appresso il Figliuolo Otto Secondo, ed appresso il nipote Otto Terzo, e più perchè il Marchese Alberto era suo Genero, ed Ugo suo Nipote; per tutti, dico, questi rispetti, è ragionevole, che quella Imperatrice insieme col marito, e tutta la loro discendenza amassero molto e fossero obbligati agli Estensi, di che ne mostravano segno in quello che racconta il Sigonio (a) parlando di Otto Primo, e dicendo: Sigebertum, sive Albertum Athonis Comitis Canussini Filium Marchionem Atestis con-stituit; unde clarissima Marchionum Estensium familia eximiæ in bunc usque diem potentiæ educta. Sebben pare, che vada conghietturando il Sigonio, questi Conti di Canossa Estensi essersi avvanzati nel Dominio della Toscana per via di Donne sino alli tempi di Ugo d'Arli Re d'Italia; il che però a me par poco credibile per la donazione di Otto al Pontefice toccata di sopra, Considerino i Lettori per il pensiero del Sigonio attentamente quello, che scrive con quelte parole : Quam multo vero memorabilius est, Sigifredus Comes, qui ab Atestinis Principibus genus ducebat ex Agro Lucensi, ubi aliquandiu fuerat, in Regien-sem migravit; atque ibi castra, & possessiones multas præsenti, qua

<sup>(</sup>a) Lib. de Reg. Ital. sub mill. 967.

abundabat, pecunia comparavit, ac postea Urbem Parmæ Saracenorum a Fraxineto incurrentium metu perculsam in deditionem accepit; Regibus ipsis nequaquam satis aut virium aut animi ad tantam injuriam probibendam habentibus . Hic Filios tres genuit Sigifredum , Athonem, & Gerardum, quorum Atho genus Mathildis Comitis procreavit, cujus post crebra mentio fiet, O Marchionum Atestinorum, qui in bunc usque diem maxima in Italia potentia & au-Etoritatis fuerunt. Notata questa discendenza avvertiscasi ciò che scrive più abbasso (a) ove dice: Eo anno Sigifrido Comite Parmæ mortuo, Atho Filius ejus successit. Is in Matrimonio Hilde. gardam babuit, quam invenio Comitis, Marchionis, & Ducis titulum gessisse, atque ab ea post, ut puto, Marchiam Tusciæ tulit, siquidem posteri ejus usque Methildem in Tuscia dominati sunt. Ma sia di questa immaginazione del Sigonio ciò che si voglia, tornando al filo, che questi Estensi Conti di Canossa non fossero manco benemeriti, e favoriti dalli Pontefici, di quello surono dalli Imperatori, ne abbiamo un argomento simile a quello di Otto primo verso Alberto recitato di sopra: Thedaldus, dice il Sigonio (b) Athonis Comitis Canussini Filius, Sigeberti Marchionis Atestini Frater; idemque Comitis, Marchionis, O Ducis titulis insignitus a Joanne Pontifice Ferraria Urbe donatus, arcem ibi sui nominis certo apud posteros Imperii monumento construxit. E più abbasso (c) parlando di Otto Secondo dice, che Thealdus Athonis Filius Marchio Mantuæ institutus Oc. Ma seguendo passiamo a' tempi di Otto Terzo, e di Gregorio V. ecco il testimonio dei meriti di Ugo con l'uno, e con l'altro nell'impresa contra Crescenzio, eccolo rappresentato per uomo di valore, e qualità fingolari, come appunto descrivono li Toscani il celebrato da Dante, Otho, dice il Sigonio (d), ingressus Gregorium decimo postquam exactus fuerat mense sedi restituit, atque inde Arcem obsedit. Quæ cum in longum obsidio traberetur, Arescenti, si se dederet, spem haud dubiam veniæ fecit, ac Crescente conditionem accipiente, securitatis sacramentum per Thamnum bominem sibi familiarissimum præstitit. Egressus inde Crescens contra fidem datam captus, ac majestatis damnatus cum duodecim aliis fædissimo suspendii supplicio est affectus. Que res maximam claris-Simo

<sup>(</sup>a) Sub mill. 945. (b) Lib. 7. de Reg. Ital. sub mill. 970.

<sup>(</sup>c) Sub mill. 980. (d) L. cn. Jub mill. 997.

simo Othonis nomini perfidiæ notam inussit. Alii Joannem cum Crescente captum tradiderunt, atque luminibus orbatum in Germaniam fuisse in exilium missum. Inclyta per bæc tempora virtus Ugonis Marchionis Areftis, qui Parri Sigiberto successerat, fuit, perque eum, ut superioribus annis in Campania, sic boc apud Romam multa egregia gesta. E delli servigi prestati gli anni innanti allo Imperatore nella Campania, che ora chiamano Terra di Lavoro, ne avea già parlato scrivendo (a): sequenti vero anno Ugo Sigiberti Marchionis Atestini Filius ab Othone missus eandem obsidionem continuavit, quousque cedis auctores in potestatem redegit, quorum alios de furca suspendit, reliquos variis cruciatibus interemit. E perchè la liberazione dell'Imperatore dal furore del Popolo di Roma toccata per innanti nel modo, e tempo, che è riferita dal Pigna, ed altri citati di sopra, viene anco portata dal Sigonio, (b) ma in tempo, e congiuntura differente; qu'i non solo per comprobazione del presente discorso, ma anco perchè resti, quanto è possibile, in pronto ad ognuno il giudizio sopra la verità del racconto, non tralascierò a questo proposito di registrare le stesse parole di questo autore, includendo un' azione miracolosa di San Romualdo, per la quale si comprende non solo la santità di quel servo di Dio, ma anco la venerazione, nella quale era tenuto da Otto Imperatore, il cui esempio è ragionevole che seguitasse Ugo, poicchè anco vediamo la nostra Badia della Vangadizza fondata da lui essere stata donata alli Monaci della Regola di San Romualdo. Le parole del Sigonio stanno così: Interim Romani novis miscendis tumultibus Sylvestrum in. festum babere ceperunt. Ad quos motus compescendos cum iter pararet, a Romualdo convenitur, atque ut piaculi causa, sicut sepe bortatus fuerat, monachum induat admonetur. Tum Otho, obsequar tibi, inquit, sancte Pater, postquam Romanos novas seditiones cientes domuero, Ravennamque revertero; cui Romualdus, si Romam iveris, inquit, Ravennam amplius non videbis. Qua voce baudquaquam exterritus Romam perrexit, ubi Domini Natalitia celebravit, ac Civitatem Ecclesiamque legibus formare atque in antiquum statum redigere instituit . Quod inique passi Komani novam conjurationem adversus eum fecerunt, atque armis arreptis, aliquot ex militibus ejus occisis, ipsum in Pratorio obsederunt. Quibus de rebus Otho cum se

<sup>(</sup>a) Lib. eod. sub mill. 992. (b) Lib. eod. sub. mill. 1002.

opibus parem non esse sentiret, sibi abeundum putavit, atque ita egregia Henrici Ducis Bavaria, Henrici, de quo diximus, Filii, O Hugonis Marchionis industria conditionibus simulatis eductus Roma cum Pontifice Sylvestro, & Antistite Coloniensi Hereberto decessit, ac Lombardiam versus ire perrexit. Ceterum Crescentis Uxor, quæ ipsum spe regnandi ad amorem sui pellexerat, discessu ejus dolens, venenatum chirothecarum simulatæ amicitiæ munus ad eum misit, quo ille sensim infectus XII. Kalendas Februarias apud Paternum ex vaticinio sancti Viri extinguitur. Qui in conformità del contenuto a nostro proposito nell'addotta scrittura del Sigonio, e per conclusione, che quell'Ugo, del quale parliamo, sosse Marchese della Toscana, porterò le parole del Pigna, (a) il quale non di sua testa, ma seguendo autori più antichi, e molto approbati, scrive così: Ea res adeo tristis, atque acerba Populo Romano accidit, ut ira stimulante impetum in Cæsarianos fecerit, deprebensos quosque trucidarit, ipsum Augustum in Vaticano circumsederit. Sed Hugo Atestinus & Henricus Dux Bavaria ex Casaris comitatu longe clarissimi nibil territi tam gravi seditione, ultro, citroque commeantes per speciem sanciendæ pacis Othonem, sicuti testatur Funtius, clam Urbe eduxerunt. Exinde Hugo, quod modico intervallo utrumque servasset, Pontifici, & Casari multo acceprissimus fuit; quin Augustus consentientibus Bonifacio, & Fulcone Frairibus, eidem integrum Paternum Regnum adjudieavit Præsectumque Hetruviæ, ut idem Funtius, atque alii sunt auctores, Italia Marchionem nuncupavit; propterea qui Marchionem imposterum simpliciter diceret, non alium quam Atestinum significabat: cui rei testimonium est Epitaphium Bonifacii Mathildis Patris, O sententia Bernardi Cardinalis ab ea confirmata, omniaque ferme ipsius diplomata, in quibus nullo adscripto titulo semet enuntiat Mathildem Bonifacii Marchionis Filiam Dei gratia, si quid est. Idem confirmat mos usurpatus ab Arnulpho Mediolanensi, O Lamberto Scaffnaburgensi scriptoribus temporum illorum; itemque a Dante, O Joanne Villano in appellandis his Principibus. Comprobant denique Tabula, ac publica monumenta, qua ipsi ex privato Archio proferre possunt, Oc. Ma io resto con grande stupore quando penso, che l'Ammirato abbia, se non escluso a bello studio, almeno con evidente negligenza pretermesso Ugo lo Estense, ove trattò delli Marchesi della Toscana, non potendo ragio-

<sup>(</sup>a) Lib. primo sub mill. 997.

ragionevolmente pretendere ignoranza, che di questo sia stata fatta menzione espressa da Istorici anteriori, e riputati non solo fedeli, ma gravi, e di erudizione non volgare. Eppure confessando egli, che delle cose di quei tempi bisogna scriverne per conghietture, e come indovinando fra le tenebre, appare chiaramente, esfergli stata necessaria una discussione più esatta, ed il toccare le opinioni in contrario, dallo esame delle quali si suole scuoprire la maggiore, e minore probabilità. Di più portando il Sigonio, per causa principale della venuta di Otto in Italia, il risugio, e la disesa di Adelaida assediata da Berengario nella Rocca di Canossa Fortezza di Azzo Estense, ed all'incontro scrivendo l'Ammirato la venuta di Otto essere stata promossa dalle esortazioni, ed interessi di Umberto Provenzale andato personalmente in Germania, trascorrendo a questo passo con silenzio, e dissimulando l'avvenimento di Adelaida, del quale con miglior serie, e maggior probabilità di successi vedesi esser tessuta l'Istoria, resto molto male edificato della sua diligenza, per non dire, della ingenuità : e se mi dirà egli, che non abbia trovati autori, o scritti dai quali possa aver cavato il Sigonio o tutte, o parte delle cose narrate, e pretese vere, risponderd, che per ciò non segue, che questo non possa aver veduto scritture, le quali non siano pervenute alle mani dello Ammirato. Questi ha voluto, che al Marchese Ugo Figliuolo di Umberto sia successo nel Dominio della Toscana il Marchese Bonifacio, e si dichiara, che non sa come susse congiunto di parentela a Ugo; eppure è vero, che facendo il Fontio Marchele di Toscana Ugo lo Estense, e questo essendo posto dal Sigonio, e dal Pigna, Figlinolo di Sigiberto Fratello di Tedaldo, veniva ad essere primo Cugino di Bonifacio Figliuolo di Tedaldo. E se la cosa sta così, chi non vede la necessità, che ebbe lo Ammirato di toccare, e rifiutare questa opinione per far fermezza, e credito alla sua Istoria, levando il scrupolo, che necessariamente nasce in chi è versa. to, ed ha sentimento? e nondimeno ciò non ostante passa, e schifa anco l'ombra del nome Estense, non ne introducendo nè anco una minima parola, come nè anco quando parla di Bonifacio, e di Matilde, che vengono pure da altri stimati della stirpe d'Este. Non così sece Domenico di Guido Mellini, (a)

<sup>(</sup>a) Nella prima parte dei fatti di Matilde f. 7. in princ.

il quale discordando dal Sigonio nella discendenza di Azzo Conte di Canossa, si serve di quello, che trovò scritto appresso Domnizone, il cui libro, per quanto si può comprendere, non su mai veduto dal Sigonio, adducendo, che Domnizone chiami Gottisredo, e dica, che sosse Vescovo quello che il Sigonio chiama Sigeberto, ed Alberto Padre di Ugo Marchese di Este. Scrisse Domnizone le cose di Matilde in stile molto barbaro, ed in versi molto mal misurati, e visse, come s'è detto, al tempo di quella Principessa. Il titolo, ed i versi del capitolo di quell'autore sono questi, che ho voluto leggere, e trascriverli dalla prima parte della sua opera cavata dalle tenebre pochi anni sono, e stampata in Germania.

Qua O qualis fuerit Uxor Athonis
Et quot filios habuit, O quod Tedaldus princeps
Extitit post ipsum, O quod idem Tedaldus
Ædisicavit Monasterium illud, quod
Est inter Padum, O Larionem Oc.

Conjugis Athonis non fiat oblivio nobis

Ildegarda quidem fuit hujus nomen amica,
Docta, gubernatrix, prudens proba, conciliatrix.
Ad meliora virum suadebat sapius ipsum
Cum quo Brisellum Monachis fabricavit habendum.
Ex his sunt orti tres quos miratur hic Orbis
Rodulphus valde juvenis pulcherrimus, atque
Mortuus ante patrem, post quem sequitur bonus alter
Antistes Magnus Gotefredus, & ille Tedaldus
Qui post Athonem totum servavit honorem
Amplificans terras proprias dives nimis extans
Regibus extitit carus notissimus illis
Romanus Papa quem sincere peramabat
Et sibi concessit quod ei Ferraria servit &c.

con quello, che siegue. Sin qui Domnizone, nella scrittura del quale non si vede satta alcuna menzione di Sigeberto, o Uberto che sosse Fratello di Tedaldo, come lo metrono il Sigonio, ed il Pigna. Io però intorno a questa difficoltà lascierò alla considerazione del giudicioso lettore, se possa essere, che per qualche occulto rispetto Domnizone abbia tralasciato Uberto, come tralasciò di raccontare, che Matilde avesse marito, per non capitare a scrivere di Azzo, o Alberto da Este, secondo marito di

quel-

quella Principessa; e ciò perchè forse gli paresse di deturpare le que lodi, o scrivere e raccommandare all'eternità cosa, che a lei fosse per riuscir dispiacevole, toccando la parentela dell'Estense, ed il Matrimonio incestuoso, che per le severe ammonizioni, e protesti del Papa era stato disciolto; eppure è cosa certa, che Matilde su maritata prima in Gottifredo il Gobbo Figliuolo di Gottifredo il barbato Duca di Lorena, poi in Azzo, o Alberto da Este suo parente, come ne fanno indubitata testimonianza le lettere del Pontefice Gregorio a Matilde, registrate dal Mellini, e come tacitamente viene a confirmare lo stesso Domnizone, non toccando mai tra tante altre lodi di Matilde quella della virginità, che pur dovea essere delle prime, nè mai facendo motto di celibato, o di cosa, che allo stare senza marito l'avesse indotta. E quando per queste considerazioni, e per le lettere del Papa sopranominate, non si ha da porre in dubio, che Azzo da Este marito di Matilde sosse suo parente, chi sarà giammai ardito di negare, che Ugo secondo da Este non fosse ad ogni modo congiunto di parentela con Bonifacio Marchese di Toscana Figliuolo di Tedaldo, e Padre di Matilde, e che questa parentela consistesse se non nell'esser cugini, e della medesima Casata, almeno sosse per parte di Donne? come ha creduto il Sardi (a) scrivendo del suddetto Alberto: " Questi è quello, che fu secondo marito della Con-, tessa Matelda chiamato da alcuni Azzo terzo, poi disfatto , il maritaggio da Gregorio VII. perciocchè erano amendue ,, dell'istesso sangue; avendo Ugo Avolo di Alberto presa per " moglie la Sorella di Tedaldo Avolo della Contessa. Come anco pare, che così l'abbia intesa il Padre Benedetto Luchini (b) Mantovano, che pose insieme, e divolgò l'albero della Contessa Matilde, chiamando Tedaldo dei Malespini. E così anco in questo seguendo il Sardi (c) il quale stimò Tedaldo esser disceso da Azzo, o Ugo Figliuolo di Ildoino, che con un fascio di spine uccise Chereberto Figliuolo di Clodoveo Re dei Franchi, onde su egli e la sua discendenza chiamato Malespini. Ora sia stata come si voglia la parentela di Matilde con lo Estense suo secondo marito, quando questa non si metta in diffi-

<sup>(</sup>a) Nel 3. lib. fogl. 79.
(b) Nella lettera Apologetica del Mellini fogl. 7. e 39.
(c) Lib. 2. fogl. 48.

difficoltà, come in alcun modo non si dovrà mettere, a me pare, che contra l'Ammirato si possa discorrere in questo modo. Se la successione secondo il suo giudizio, molto in questa parte ragionevole, argomenta parentela, e la parentela di Bonifacio Marchese di Toscana, e Padre di Matilde, cade in Ugo da Este, e non l'immaginato Ugo di stirpe Provenzale, sarà ben molto più credibile, che Ugo secondo da Este, e non il Provenzale, sia stato il Vicario o Governatore della Toscana, e che da questo sia poi passato quel Dominio a Bonifacio; benchè del modo, e delle cause non se ne sappia altro. Resta la difficoltà dell'arma, o infegna di Ugo, intorno alla quale confidererò, che il Leoncorno in campo azzurro fu, come si è toccato di sopra. impresa comune a Otto Primo, e ad Alberto Azzo Padre di Ugo secondo nel Torneo fatto in Corte del Re di Dacia; onde par ragionevole, che avesse la Casa d'Este in quei tempi altra arma, e forse su quella delle Doghe, se però è vero, come alcuni credono, che fossero posti in uso sino a' tempi di Carlo Magno i cognomi, e le armi, e le insegne delle Famiglie; tuttocchè io creda più probabile l'opinione del Sardi, (a) che in quei tempi fosse costume di pigliare l'insegne a piacimento, e che non fosse in uso il perpetuarne una sola in una famiglia, se non forse in quelle, che per mancamento d'uomini egregi non aveano materia, onde potessero mutarle in meglio. Finalmente sul probabile della parentela con l'Imperatore, e con Bonifacio successore di Ugo; sul probabile dei meriti per il valore, e per i servigi prestati alli Padroni della Toscana: sopra l'autorità del Fontio, ed altri gravi Scrittori: sopra li riscontri delli nomi di Uberto Padre, e di Guilla Madre di Ugo secondo da Este, e per altre ragioni, che possono esser cavate da quanto sin'ora è stato considerato, parmi poter concludere, che altri non sia stato quell'Ugo Marchese, e Vicario di Toscana celebrato da Dante, se non l'Estense edificatore del Monastero, e Castello della Badia nel Polesine. Concludiamo appresso, che il Pigna (b) abbia preso errore dicendo, Guilla essere stata Moglie di Tedaldo, e Madre di Bonifacio, il quale su Padre di Matilde; e così anco essersi ingannato Domnizone, avendo scritto in conformità innanzi al Pigna questi versi;

Uxor

Uxor Tedaldi fuit Guillia dicta Ducatrix; Hac placuit parvis pictate, placebat & altis; Hac tres personas mundo genuit speciosas Urbis Arctina Tedaldi Prasulis, inde Atque Ducis celsi Bonifacii sapientis Militis, & docti Conradi, ceu Leo fortis.

Se però furono due Guille nel medesimo tempo, una Moglie di Tedaldo, l'altra di Uberto; cosa, che non voglio in questo caso nè affermare, nè negare; concludiamo similmente, che si sia ingannato il Sigonio (a) scrivendo, che Bonifacio sosse Duca della Toscana, come su medesimamente suo Padre Tedaldo. Crederò anche che sia stato male informato il Giraldi (b), quando scrisse l'occasione di edificare la Badia essere stata, perchè Ugo già fatto vecchio s'era infastidito degli affari della guerra; essendo tanto lontano, che si ritirasse negli anni più gravi dal guerreggiare, che anzi dopo la morte di Ottone Terzo non cessò di travagliare per Ardoino, il quale successe in quel tempo nel Regno d'Italia, e ciò per testimonio del Sigonio, al quale mi pare di prestare maggior fede, mentre ne scrive così: (c) Ardoino præter ceteros Italiæ Principes Ugonem Marchionem, de quo diximus, Atestinum laudis Italica studio adductum fuisse, atque ipsum cum Azzone, & Opizzone Filiis ad Papiam prælio superatum invenio. Et se ciò su l'anno 1013. essendo egli mancato nel 1014. appar chiaramente, che sino all' ultimo di sua vita abbia atteso alle armi, intravenendo a tutte le guerre de' suoi tempi. Perdonisi intanto alla lunghezza di questo discorso con la considerazione dell'obbligo, che tengo di trarre dalle tenebre di intricatissime opinioni, e di tante difficoltà i fatti di quel valoroso Principe, dal quale la mia Patria riconosce origine così illustre, ed auspicata. E quì mi si conceda, che non ostante il tedio della barbarie, e degli errori enormi nella lingua delle scritture celebrate in secolo infelicissimo di tettere, possa portare per reale istruzione di chi legge le donazioni di sopra più volte nominate.

" In Nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei Æterni, an-, no ab incarnatione ejus nongentesimo nonagesimo sexto se-X 3 pti-

<sup>(</sup>a) Lib. 8. de Reg. Ital. mill. 1007.
(b) Ove tratta di Ugo secondo.
(c) Lib. 8, de Reg. Ital. mill. 1013.

, ptimo Kalendas Januarii Indictione nona. Divinæ gratiæ , munere, & supernæ ultionis auxilio a faucibus Dæmoniacæ , potestatis erepti, ut nos misericors Dominus æternæ Patriæ ,, gaudio faciat cohæredes sedulas amonitiones præbensque præcepta infinuat. Unde est illud: venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego vos requiescere faciam. Ne " quis de via ad me perveniendi, vel qualiter ab eo recipien-,, di facultas dubitare queat, promisit ipse, & ideo ostendit for-, mulam, cum dixit: dimittite, & dimittetur vobis, date, & dabitur vobis. Ita me hoc idem docuit segniter quis agere , debeat ipse alibi cum dixit: vigilate, & orate, quia nescitis , diem, neque horam. Hanc vocem S. debemus meditari fre-, quentissime quatenus semper oculis mentibus habeatur. Oportet enim singulos qui se Omnipotentis. Deo, & miseriam hujus mundi de intus, vel quibuscumque temporalibus alimentis noverit consolatum, & is, qui accepturus ab eo quantumlibet illi conferre cum gratiarum actione, idque sibi non scit cuncta quæ habeat concessa. Quia Regnum Dei tantum valet quantum habet, quod ut credi possit Dominicæ instruimur documentis, quia Muliere duo minuta devote offerente ceteris omnibus offerentibus adseruit obtulisse. Unde ego in Dei nomine Ugo Marchio lege vivente Saliga Filio bonæ memoriæ Uberti Marchio, & Saligho optimum duxi pro animæ meæ remedio, offero, trado, & Ecclesia Monasterio beatæ Sanctæ Mariæ, semperque Virginis, qui est constructa in loco qui dicitur Vangaditia. Idest casis, & Curtis, seu rebus meis illis, quæ una ex ipsa Casa, & Curte dominicata , cum Castello, & Ecclesia inibi consistente, quam habeo " in loco, & finibus ubi dicitur Montagnana una & cum " omni sua pertinentia, & illa tertia casa, & Curte illa do-,, minicata cum Castello, & Ecclesia sive ripis, & portoriis , inibi consistente, quam habeo in Loco, & finibus Lindina-", ria; quarta Casa, & Curte illa dominicata cum Castello, " & Ecclesia inibi consistente quam habeo in loco Maneggio, ,, & cum omnibus eorum pertinentiis, sive cum omnibus Ca-" sis, & rebus tam dominicatis quam & Massaritiis ejusdem " Curtis, & Castellis sive Ecclesiis sic pertinentibus cum inte-,, gris aliis omnibus casiss, & rebus meis illis, quas habeo in , loco, & finibus Ecclesi. Longula in Rudrico conchi valli villa mar-

martiana, & in villa archuata. Has vero prædictas Curtes " & Castellis, sive Ecclesiis, simulque rebus dominicatis, & " massaritiis eisdem curtis pertinentibus, sive prædictis casis, " & rebus qualiter supra legitur tam dominicatis quam & massaritiis cum fundamentis, & omne ædificium vel universis sabricis suarum seucurtis ortalias, vineis, olivetis, castenetis, quercetis, silvis, virgultis, pratis, pascuis, cultis, rebus, vel " incultis, montibus, alpibus, planitiebus, molendinis, pisca-, reis, piscationibus, sive ripis, & . . . . omnia, & ex omnibus calis rebus tam dominicatis, quam & massaritiis quantas ubique, & in qualibet locis vel vocabulis ad supra scri-, ptis casis, & curtis dominicatis sive ad predictis Castellis, , & Ecclesiis supra pertinentibus, vel aspicientibus, vel quan-, tas mihi de jam dictis casis, & rebus pertinentibus in singu-, lis denominatis locibus, & vocabulis superius dictis invenitur , esse, vel in eorum finibus, & mihi pro quocumque ordine , erit pertinentes in integrum una cum inferioribus & superio-, ribus suis, seu cum accessionibus, & ingressoras eorum tibi Deo, & prædictæ Ecclesiæ Monasterii Beatæ Sanctæ Mariæ , semperque Virginis offerre previdi, vel volo, atque instituo, , ut qui in prædicto Monasterio pro tempore suerit, & illi " Monachi, qui ibi fuerint omni tempore per animæ meæ re-" medium orare, Missas canere, & facere debeant. Similiter " volo, atque in tituour ille abbas, qui in ipsum Monasterium , ordinatus fuerit, & illi Monaci, qui ibi fuerint omni tempo-" re non habeant potestatem, neque licentiam ex omnibus præ-, dictis Casis, & rebus, quibus supra leguntur neque vendere, , neque donare, neque commutare, neque per libellum facere , debeant, neque per nullum ingenium, atque argumentum alie-, nare debeant in omni tempore ad jure proprietate de præscri-, pto Monasterio habere, & detinere debeant, quia sic in om-, nibus mea decrevit voluntas. Insuper ego qui supra Ugo Mar-, chio ad pars ipsius Ecclesia Monasterii Sancta Maria de " omnibus, que supra leguntur legitimam facio investituram, " & traditionem per cultelum, vuantonem, seu ramum arboris, & unionem vel terræ, seu . . . . . . nodatum me, exinde foris expulit, & vuerpugi & exutum fecit, & ipsius " Monasterii beatæ Sanctæ Mariæ ad proprietatem, sicut supra , legitur, ad habendum reliqui. Si quis vero, quod facturum X , esse

, esse non credo, si ego ipse qui supra Ugo Marchio, aut il-, la apposita persona contra hanc offertionis instrumentum ire ,, temptaverimus, aut eam per qualecumque ingenium irrum-, pere, aut retollere, & vel minuare de omnia, que supra le-,, guntur quæsierimus, inferamus ad pars præscriptæ Ecclesiæ Mo-" nasterii Sanctæ Mariæ multam quod est penam aurum optimum " libras quattuor millia, argenti ponderas decem millia; tali-, ter volo, atque instituo ego qui supra Ugo Marchio usque-, dum Dominus mihi vitam concesserit in omnibus, quæ supe-, rius legitur in mea sit potestate. Et si forsitans Dominus " Omnipotens mihi filium, aut filiam de legitimo Matrimonio , dederit in eorum sit potestatem, & de eorum filiis, & filiæ, , qui de legitimo Matrimonio nati fuerint, omnibus suprascri-, ptis rebus quot superius legitur in eorum sint potestate. Et " si forsitans ego qui supra Ugo Marchio sine silio, aut silia , legitima mortuo fuero, aut ipse meo filio, aut filia legiti-" mo sine filio, aut filia legitima mortui suerint omnibus præ-, scriptis rebus qualiter supra legitur ad jure proprietario no-, mine de ipso Monasterio Sanctæ Mariæ deveniat. Et quis , his omnibus, quæ superius legitur minuare, aut subtrahere, ,, vel fraudare, aut alienare quæsierit, aut delere voluerit, de-, leat Omnipotens Deus nomen ejus de libro viventium, & , cum justis non scribantur, fiat particeps cum Dathan, & , Abiron, quad aperuit terra os suum, & deglutivit eos, fiat " socium cum Anania, & Saphira quod fraudaverunt pecuniam " Domini sui . Sit deprehensus cum Simon Magus, qui gra-, tiam Sancti Spiritus venundare voluit; sit particeps cum Ju-, da Scariothis, qui propter cupiditatem vendidit Dominum, " & Magistrum; sit separatus a consortium omnium justorum, , ut in die judicii non resurgat in numero illorum, præter il-, los, quos superius ante posuit, & quo ex repetierunt, & vin-, dicare non valemus. Sed præsens hanc cartulam offertionis. , diuturnis temporibus firma, & stabilis permaneat in convul-, sa con stipulatione subnixa . . . . . & pergamena ma-, nibus meis de tera ...... , Imperatoris ad scribendo tradidi, ac scribere rogavi, texti-, bus obtuli . . . . . . . . . Loco Marta Territorio " Suanense. , Et præterea meo ordine Ego qui supra Ugo Marchio per

, hanc

" hanc offertionis paginam taliter volo, atque ..... ubi ,, ipsum Monasterium Sancta Maria adificatum est, cum prædisto Monasterio, quod est in prædisto loco Vangadicia, & cum omnibus Casis, & Cultis, seu Casalis atque Ecclesiis, sive rebus tam dominicatis quam & Massaritiis quot supra legitur, non fint in potestate nulla persona hominum masculum, vel semina, neque de nulla Ecclesia nisi in potestate de illos abbas, qui ibi pro tempore ordinatus fuerit, & de illi monaci, qui in ipfum sanctum locum congregati suerint psto monasterio, cum , omnia, quæ superius leguntur in corum sint potestatem abendi, & fruendi, sicut supra legitur, præter illis, quos superius ante posuit, quia sic complacuit animo meo. Actum in præscripto loco Marta H Ugo Marchio ff. signum domini Petri, " & undiseo adelnu. legem viventes Saliga rogati testes. Signum Domini Burchardi, & Richardi similiter lege viventes Saliga rogati testes. Sigefredus Judex Domini Imperatoris st. Gundalprandus Notarius Domini Imperatoris rogatus testis st. Teupertus Judex Domini Imperatoris ff. Joannes Notarius, & Judex Domini Imperatoris post traditam .... & dedi taliter volo, atque instituo, ut ille abbas, & illi monaci, qui ibi pro tempore fuerint omni tempore secundum regulam Sancti Benedicti , Abbatis ibidem juste, & recte vivere debeant. " Qui supra Gundalprandus Notarius Domini Imperatoris au-

, thentico illo fideliter exemplavi, & ff.

, Sigifredus Judex Domini Imperatoris authentico illo vidi, &

, legi, unde hanc exemplar facta: est ibi, & ff.

" Ego qui supra Joannes Notarius, & Judex Domini Impera-, toris autentico illo vidi, & legi, jam dicta exempla facta est " ibi, & hic subscripsi. Ego qui supra Teupertus Judex Domini , Imperatoris autentico illo vidi, & legi, & exemplar facta est

" ibi, & hic ff.

Queste sono le prime donazioni fatte alla Chiesa, e Monastero della Vangadizza, le quali come potiamo dire essere state le prime fabbriche, ed il principio della Terra della Badia, così potiamo pretendere, che siano sempre state, come sono anco al presente, l'ornamento principale di quel luogo non solo perchè furono edificate, e dotate, come si è diffusamente moltrato di sopra, da soggetti degnissimi, ed eminentissimi, ma anco perchè furono ornate di santissime reliquie; perchè in quella Chiesa surono sepolti dei più celebri, e samosi della casa di Este; perchè nella Cancellaria di quel monasterio si sono conservate le più antiche memorie, che si potessero avere da quei contorni, e finalmente perchè la giurisdizione spirituale dell' Abate è stata, ed è nel suo genere degnissima, e di modo ampia, che comprende molti Villaggi sotto di sè, oltre i propri del Territorio di quella terra. Fu dunque ornata da principio la Chiesa della Vangadizza, per quanto si è creduto fino all'anno 1613. dei corpi santi di San Primo, di San Feliciano, e di San Teobaldo, quelli Martiri in Roma, e questo Confessore nella Marca Trivigiana, e nel Polesine. La credenza universale è stata fondata prima sopra la prefazione di un rogito in bergamina, che io ho veduto nella Cancellaria dell'Abazia di lettere molto antiche, le quali, per essere stato bagnato il rotolo da un capo, sono in qualche luogo poco intelligibili. Però affai facilmente si comprende il principio essere stato in questa forma. In Nomine Domini Nostri Jesu Christi anno ab ipsius Incarnatione 1097. 13. mensis Aprilis in monasterio Beatissima Maria Virginis Dei Genitricis, quod est adificatum juxta flumen Athesis in loco qui dicitur Petra, ubi corpora san-Horum Primi, O Feliciani, O Teobaldi in pace requiescunt. Edal di fuori è scritto pur delle medesime lettere antiche. Donatio Alberti, O Azzonis Marchionum Estensium de pluribus bonis monasterio Vangadiciæ. Conferma anco questa verità un marmo con lettere antiche ritrovato nella sagrestia del detto monasterio, e l'anno 1605. riposto, ed affisso in Chiesa nel muro appresso la porta della detta sagrestia verso l'Altare di San Teobaldo, e le parole del Marmo sono queste.

Anno Domini MCCXXVI. Hoc in templo non est opus pulchrius isto quando suit sactum corpora sanctorum Primi, & Feliciani, & Sancti Theobaldi inventa suerunt. Tu quicumque legis scias quod

Abbas Orlandus boc opus fieri fecit.

Aggiongesi per comprobazione alle dette memorie, che nella compilazione delli statuti municipali della terra (a) rissormati l'anno 1441 da Nicolò Marchese da Este Signore di Ferrara, e Conte del Polesine di Rovigo, tra li giorni vietati alli Rettori di render ragione è satta special menzione delli Santi Primo, Feliciano, e Teobaldo nella Badia, acciò siano osservate le loro sessività, come di particolari protettori di quella terra; in onor

<sup>(</sup>a) Trac. primo cap. 14.

di

dei quali ab antiquo fogliono ogni anno in simil giorno cantarsi Messe, e Vesperi solenni nella detta Chiesa della Vangadizza, portando parte delle loro reliquie nelle Processioni, alle quali concorre non solo tutto il clero della terra, ma di tutti li Villaggi soggetti alla Abazia. Sono anco di più corroborate queste testimonianze dal contenuto di certi versi scritti già molti anni sopra l'Altare delli Santi Primo, e Feliciano, per commissione di Ambrosio Bernardo Abate, e Commendatario di quell' Abazia, ed i versi sono questi:

Feliciane simul cum te quoque Prime teneret Hic minus ornatus corpora sancta locus Non tulit Ambrosius Bernardæ gentis alumnus Mandata sorma dat meliore loco MDXXI. Kal. Martii.

Finalmente per quello, che appartiene a San Teobaldo, molto si assicurarono sempre i Badiesi sopra la nota di un libro antichissimo di bergamine coperto di legno, e conservato nella Cancellaria di detto monasterio, nel qual libro si vedono registrate molte memorie; e comecche alcune carte di esso per l' antichità, e per essere stato mal tenuto, sossero corrose, ed in molti luoghi le parole difficili da essere intese, queste però, che da me ora saranno registrate, si discernevano senza molta difficoltà. Anno a Nativitate Domini MCCCCXI. Indictione IV. die XXIII. Mensis Junii aperta suit Arca Altaris in qua requiescit corpus Sansti Teobaldi, & renovata suit capsa lignea distarum reliquiarum, quæ propter nimiam vetustatem destructa erat, O archa ipsa ruinam proximam minabatur, O die XXV. dicti Mensis iterum reconditæ sunt dictæ reliquiæ in dicta arca in capsa nova fa-As persolemni processione cum maxima devotione, O frequentia Civium, & totius populi terræ bujus. Tempore Reverendissimi in Christo Patris Domini Domini Antonii de Ferro de Parma, Dei, O Apostolica gratia Camaldulensis Ordinis Generalis, O tunc Commendatarii bujus Monasterii Sancta Maria de Vangaditia existentibus ibi Monacis, & Fratribus Domino Nicolao de Venetiis Priore Claustrali dicti Monasterii, Domino Antonio de Mutiliana Priore Sancti Joannis ..... de Faventia, Don Michaele de Florentia, Don Nicolao de Parma, Fratre Petro de Senis, O aliis; Deo gratias. Amen. Tanto, e non più si avea di certezza, e

di lume delle sopranominate reliquie, intorno alle quali ebbi già qualche difficoltà: poicche quanto a quelle de' Santi Primo, e Feliciano, avendo io letto nel Tarcagnota, in Baronio, ed altri degni di fede, che i corpi di quei Martiri, i quali furono già, come dicono, in Arenario Via Nomentana, erano statilevati da quel luogo, e solennemente trasportate da Teodoro Papa nella Basilica di San Stefano Protomartire, detta San Stefano Rotondo, che già era il Tempio di Fauno, ove ancora si vedono due loro immagini antichissime di Mosaico, nè sapendosi, come, nè quando, nè da chi fossero stati portati in questa terra, stava molto dubbio, e sospeso, massimamente avendo letto nel Sigonio (a) che Erembertus Vir Illustris corpus Sancti Primi Martyris a Sergio Pontifice acceptum cum magna pompa Mediolanum deportavit, & cum reliquiis Sancti Feliciani justu Angilberti Archiepiscopi condidit. E comecche fosse vero non sapersi, che-in Milano si attrovino queste reliquie, come apertamente si cava dal Morigia (b), il quale numera e descrive diligentissimamente tutte le reliquie, e corpi santi, che sono in quella Città; era però anco vero, che quell'autore si dichiarava esfere stato riconosciuto in Ligiuno il corpo di San Primo dall' Illustrissimo Carlo Buonromeo, e da lui trasportato insieme col corpo del B. Nicò nelle Chiese dedicate al nome loro, benchè non abbia egli fatta menzione, come doveva, con quali riscontri, o fede, da quel Prelato sossero state riconosciute quell'Ossa. E in conformità Pietro Galesino (c) notò, che in Ligiuno si attrovava una tal memoria. Hic Sancti Primi corpus venerandum in Christo humatum quiescit, quod Deo dignus ser. jun. Eremberto Illustri Viro concessit ab urbe Roma cum hymnis, ac laudibus, spiritualibusque canticis dum esset translatum, quem inter sanctos ejus spiritus teneat primatum, in multis virtutibus, & signis est declaratum. Reconditum est Beati Primi Martyris corpus cum reliquiis Sancti Feliciani anno Incarnationis Domininostri Jesu Chri-Ai 805. Kal, Augusti Indictione octava ordinante Domino Angelberto Archiepiscopo anno 23. Passio sanctorum sexto Idus Julii. Altri (d) aveano opinione, che fossero in una Villa dell' Alesfandrino chiamata Quadringento. Ed altri in Pavia, tra'quali

era

<sup>(</sup>a) Lib. 5. de Reg. Ital. mill. 846.
(b) Lib. 1. della Nobiltà di Milano.
(c) Nelle annotaz. al suo Martirol. V. Gio: de Deis nel lib. delli Arciv. di Mil. f. 32. (d) Fil. Ferrari nel Cat. dei Santi d'Ital. fogl. 351. fotto li 9. Giugno.

era il Gualla, (a) ove parlando della ricupera del Regno fatta da Partari Re de' Longobardi scrive, che questo, non immemor divini muneris, quo cruenta morte fuerat liberatus, suo liberatori Deo, Almaque Maria Virgini, & Diva Martyri Agatha templum ædificavit, venerandis divorum Martyrum Primi, & Feliciani reliquiis illustratum (b). Oltre alle scritture sin qui recitate fammi anco stare in questo proposito sospeso lo intendere, (c) che in Germania si trovassero li corpi di due altri santi Primo, e Feliciano, martirizzati pur anch'essi sotto Diocleziano, parendomi gran sorte, e maravigliosa congiunzione, che nel medesimo tempo due Fratelli in Italia, e due in Germania dek li medesimi nomi sossero vissuti, e martirizzati. Ora avvenne, che l'anno 1616. il giorno della festa di questi Santi trovando. mi al Vespero, che si cantava solenne, ebbia discorrere di queste difficoltà con Filippo Recanati Cittadino della Badia, e mio carissimo amico, il quale mi stava sedendo appresso, aggiongendo, che volontieri avrei veduto ciò che si trovasse sotto il marmo di quell'Altare; ed io, disse il Recanati, con altro fine, che di semplice curiosità, bramerei di vedere le ossa di San Teobaldo, poicchè essendo li miei maggiori stati sempre devoti di quel Santo, e trovandosi la nostra sepoltura al piè di quell' Altare, avrei in animo di adornare di marmi quella Capella, e collocare più degnamente quelle reliquie; ma prima vorrei levarmi dal capo un poco di perplessità nata dallo aversi per tradizione di questi Monaci, che i Vicentini rubassero già il corpo di quel Santo, nascondendolo a canto alle mura della loro Città, e che un tal Pietro Abate, avendo inteso ove fosse stato nascosto, lo ricuperasse, aggiongendo, che di questo trasporto la Religione a'tempi più antichi ne facea commemorazione nell'officio in alcune lezioni. Delle quali però non se ne vedendo memoria, nè avendosi altro, che chiarisca, come passassero questi garbugli, non resto pienamente soddisfatto. Io forridendo gli risposi, parermi poco verisimile, che i Vicentini si sossero posti a rubare per divozione, senza credere, se aveano tanta pietà, il pericolo di lasciarvi le mani, e a fine di t ene-

<sup>(</sup>a) Nel suo Santuario lib. 5. cap. 19. (b) V. il Ferrario nel luog. citato.
(c) Baron. nell'annotationi al Martir. Rom. 9.0clob. in Festo SS. Primi, & Festiciani dice: Reperiuntur duo alii iisdem nominibus appellati Primus, & Festicianus Germani, de quorum Martyrio agitur in actis S. Fidei die 6. Octobris alii legunt 20. Octobris.

tenere quelle reliquie nascoste, o nel singere di averle trova te a caso, di dar ad intendere, che sosse quel sant'uomo stato sepolto, ove si sotterrano gli impenitenti, e i dannati, o in altro modo palesando il surto, restar con disonore, e necessità di restituire, oltre il castigo dovuto a tanta scelleratezza: lasciando di avvertire, che certo Inno antico manoscritto satto non so da chi racconti, che sosse il corpo di questo Santo non rubato, e nascosto, come asseriscono, ma rapito a viva sorza dai Vicentini, e ricuperato poi da un tal Odone, non soggiongendo altro, e non concordando con le tradizioni poste in considerazione:

Vicentini, dice l'Inno, vi rapiunt corpus Ferunt Vincentiam Odo quod post recuperat Ducens ad Vangaditiam. Laudis bine ad præconia &c.

Con tutto ciò conclusi, che fosse bene tentare di ottenere la grazia dal superiore, il quale comecchè sosse gentilissimo, e molto affezionato a tutta quella terra, era però a lui in particolare affezionatissimo; onde poteva sperare che non sosse per rendersi disficile alle sue preghiere, massime che dandogli questo gusto, n' era per riuscire effetto di ornamento notabile a quella Chiesa, e di consolazione a tutto il popolo. Così sopra questi discorsi, ed esorrazioni, supplicò egli efficacemente alcuni giorni dopo l'Illustrissimo e Reverendissimo Matteo Priuli allora Abate, e Commendatario, che su poi Cardinale, acciò permettesse, che si aprisse l'Arca di San Teobaldo per vedere, se vierano dentro riposte le sue Ossa, come era comune opinione, e come sicavava dalla nota di quel libro della Cancellaria, promettendo, quando vi fossero realmente state trovate, di abbellire quella Capella, ed erigervi un Altare più onorevole, e decente, come poi sece con molta spesa, e apparato di marin. Ricusò allora l'Abate di voler, che si aprisse; ma il seguente anno avendo noi replicate le preghiere, si contentò, che il Reverendissimo Abate Francesco Mocenigo suo Vicario Generale dasse foddisfazione alla richiesta del Recanati, e così l'ultimo di Marzo 1617. la mattina per tempo egli sin compagnia delli Reverendi Don Pompilio Tealdo da Cittadella Arciprete, Don Stefano da Saf-

Sassuolo Monaco, ed Organista, di Matteo Bagarotti Cancelliero, e di Orazio Bufati Agente del Priuli, fi conduce ad aprir quella Cassa di marmo, nella quale trovarono un'altra Cassa di legno col coperto pur di legno, e sopra le reliquie un panno di lino sottile vergato di seta verde, sopra il quale era una Croce di legno grossamente sabbricata; sotto questa coperta trovarono tutte l'Ossa d'un uomo poste secondo l'ordine naturale di un corpo umano, e di più tra la testa, ed il pariete superiore della Cassa di legno trovarono una lastra di piombolunga mezzo piede, e larga cinque dita, da un lato della quale in lettere non molto bene scritte si leggeva: Hoc est corpus Beari Theobaldi, e dall' altro in lettere di miglior forma era notato : Hos est Corpus Sancti Theobaldi confessoris; e tutto ciò, come stava, fu subito satto vedere al Recanati, alli Regolatori della Terra, a me, e ad altri: dopo fornita la Pala, lo Altare, e la Capella di marmi, come sta al presente, su fatta la traslazione con le debite solennità l'anno . . . . dall'Illustrissimo, e Reverendissimo Agostino Priulo Fratello del sopranominato Cardinale allora Abate, e Vescovo di Bergamo, e ne surono fatte memorie, ed istrumenti. Poicchè furono trovate nel modo narrato l'offa di San Teobaldo, risolse il Mocenigo di veder anco fotto la pietra dell'Altare delli Santi Primo, e Feliciano, ed avendo aperto con la presenza delli suddetti trovò due sole teste in due balle di vetro, e perchè non trovò altre ossa, come si credeva, tornò a serrar l'Arca, nè volle, che si passasse più innanzi. Avvenne che dopo alquanti anni essendo andato a Roma Giacomo Rosino Dottore di Legge figliuolo di Francesco, ed ivi dimorando per suo gusto, giunse in quella Città il Principe di Polonia, e supplicò Nostro Signore Papa Urbano VIII. acciò volesse concedergli qualche parte notabile delle reliquie di questi Santi, i corpi dei quali, non ostanti le già raccontate scritture, che attestano il contrario, si teneva per fermo trovarsi in Roma, e mentre il Pontesice lo gratisicava, nello aprir, che si fece il luogo, ove erano riposte quell'Ossa, non vi surono trovate le teste, ma solo alcuni pezzi di cranio, di che essendosene ben certificato il Rosino argomento, che certo le teste trovate alla Badia sossero di quei Santi Martiri, e che intendendosi i corpi, ove sono le teste, perciò sosfe stato detto, che nella Chiesa della Vangadizza si trovino i Y

corpi; e così all'incontro con quello, che si è trovato alla Badia, venivasi a comprobare, che quelle di Roma sossiero le vere Ossa dei Santi Primo, e Feliciano. Le scritture cavate in

Roma dal Rosino sono quì sotto registrate.

D'Ordine di Nostro Signore Papa Urbano VIII. adì 8. di Gennaro 1625. si cercarono in San Stefano Rotondo li corpi de'Santi Primo, e Feliciano, i quali surono trovati sotto l'Altar Maggiore posto ad Oriente nella suddetta Chiesa di S. Stefano Rotondo al Collegio Germanico, ed Ungarico di Roma, unita in una bellissima stanza di marmo quadrata dentro una Cassa similmente di marmo dove erano lamine di piombo con li nomi di detti Santi. Delle sacre teste altro non si vede, che molti pezzi di cranei, de' quali alcuni a di 9. dell'istesso mese surono d'ordine del suddetto Sommo Pontesice per Breve estratti da Monsignor Illustrissimo Vescovo di Montesiascone ora Cardinale di Santa Chiesa Laudivio Zachias de Nobilibus insieme con altri Ossi di quei Corpi, come si narra nell'Istrumento sopra di ciò satto. E in sede si è fatta la presente sottoscritta come si vede questo di 13. Luglio 1629.

Io Bernardino Castori Rettore del Collegio Germanico, ed

Ungarico di Roma, ciò attesto &c.

Io Gio: Battista Toschi della Compagnia di Gesir allora Pre-

fetto di detta Chiesa sui presente a quanto di sopra.

" In Dei Nomine Amen. Præsenti publico Instrumento cun-, clis ubique pateat evidenter, & sit notum, quod anno à Na-, tivitate ejustem Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quin-, to Indictione octava, die verò nona mensis Januarii, Ponti-, ficatus autem Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri , Domini Urbani Divina providentia Papæ Octavi anno secun-, do, in mei Notarii publici, testiumque infrascriptorum præ-, sentia, præsens & personaliter existens Illustrissimus, & Re-, verendissimus Dominus Laudivius Zachias Episcopus Montis " Falisci, Domus, & Palatii Apostolici ejusdem Ssmi. Præse-" Etus, qui habens præ manibus suis Breve ejusdem Ssmi. , Domini Nostri sibi directum sub annulo Piscatoris dațum , Romæ apud Sanctum Petrum die nona præsentis mensis Ja-, nuarii tenoris sequentis, videlicet. Urbanus Papa Octavus ad , futuram rei memoriam. Ardens Catholicæ Religionis Zelus, 22 ac fingularis pietas, nec non eximia in Nos, & hanc San-, ctam

, Etam Sedem fidei, & devotionis, aliaque multa egregia me-, rita, quibus dile &issimum Filium Nobilem virum VVladislaum " carissimi in Christo Filii nostri Sigismundi Poloniæ & Sveciæ , Regis illius natum à Domino novimus infignitum, meritò postulant, ut spirituali ejusdem VVladislai consolationi quantum 5 cum Domino possumus favorabiliter consulamus. Motu itaque ,, proprio, & ex certa scientia nostra Venerabili Fratri Laudi-", vio Episcopo Montisslasconensi, Domus, & Palatii Nostri Apo-" stolici Præsecto, per presentes committimus, & mandamus, ut ad Ecclessam Sancti Stephani in Coelio Monte de Urbe , personaliter se conferat, ac nullo etiam dilecti Filii Nostri , in Alma Urbe Vicarii in spiritualibus Generalis, sive Præsi-, dentium, & superiorum ejusdem Ecclesiæ, aut aliorum quonumcumque requisito consensu insignem partem Sacrarum Re-" liquiarum utriusque corporis sanctorum Primi, & Feliciani, quæ in eadem Ecclesia affervantur, etiam si muro clausæ sint, auctoritate Nostra extrahat; illasque dilecto Filio nostro Francisco Sanctæ Agathæ Diacono Cardinali Barberino nuncupato Nostro secundum carnem ex fratre germano Nepoti tradat, & consignet; ipsi autem Francisco Cardinali, ut Reliquias hujusmodi dicto VVladislao donare, & elargire libere possit, & valear, dicta auctoritate tenore præsentium plenam, & amplam facultatem, & auctoritatem concedimus, & impartimur. Injungentes propterea eidem Vicario nostro, ac mandantes in virtute sanctæ obedientiæ & sub, aliis arbitrii Nostri pænis Præsidentibus, & Superioribus prædictis, ut dictus Vicarius eidem Laudivio Episcopo in extractione Reliquiarum hujusmodi, quatenus opus sit, saveat, & assistat; Præsidentes " vero, & Superiores prædicti eidem Laudivio in præmissis,pa-, reant, & obediant, ejusque monita, & jussa omni, qua decet n reverentia & celeritate exequantur. Non obstantibus Consti-2 tutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac dicta Ecclesia » etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis sirmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; nec non quibusvis prohibitionibus in contrarium quomodolibet factis, ceterifque contrariis quibufcumque. Datum Rome apud San-" Aum Petrum sub annulo Pricatoris die nona Januari MDCXXV. Pontificatus Nostri anno secundo. V. Theatini . loco annuli Piscatoris. Cui quidem Brevi, & contentis in eo volens præ-

" dictus Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Laudivius " Episcopus, ut par est, obtemperare sponte &c. omni meliori ", modo &c. se personaliter mecum Notario, ac admodum " Reverendo Patre Rectore Collegii Germanici dicta Ecclesia " Sancti Stephani Superiore, testibusque infrascriptis Apostoli-, ca auctoritate, ut supra sibi attributa, ad dictam Ecclesiam " S. Stephani se contulit, & in ea præmissa humili, & secre-, ta oratione, pluribusque luminaribus accensis de sub eius Al-, tare majore extrahere fecit capsulam marmoream lapide si-" militer marmoreo coopertam, illaque mox aperta, reperiit , ab uno capite laminam plumbeam cum sequenti inscriptione: " Reliquiæ Sanctorum Primi, & Feliciani: qua lamina amota, 22 & ablata subtus eam invenit Sacrofanctas Reliquias prædi-, ctorum Sanctorum Primi, & Feliciani, ex quibus prædicta , Apostolica auctoritate sibi in præinserto Brevi attributa pro-" priis ejus manibus reverenter accepit infrascriptas partes; , duo femora sive ossa cosciæ, duo humera, sive ossa superio-, ris partis brachii, tres radios, sive ossa inferioris partis bra-, chii, quatuor parva frusta ossis cranei, sive capitis, quas sic , reverenter in dicta capsula marmorea acceptas, & extractas , in vase ibidem præparato reposuit, prædictamque capsulam , marmoream cum aliis reliquiis in ea remanentibus eodem " quo erat modo reaptari, & claudi, ac sigillo Illustrissimi, & " Reverendissimi Domini Francisci S. R. E. Cardinalis Barberini in cera, quæ appellatur Hispanica, muniri, & in eodem , loco, & sub eodem Altare reponi diligenter curavit . Prædi-" chasque Reliquias, ut supra extractas, & acceptas in Vase, " in quo repositæ erant, secum asportavit ad effectum exequendi mandatum Sanctissimi Domini Nostri Papæ sibi in dicto Brevi injunctum omni &c. Super quibus omnibus, & singulis peritum fuit a me Notario publico infrascipto, ut de præ-" missis unum, vel plura, publicum, seu publica conficerem Instrumentum & Instrumenta. Actum Romæ in dicta Ecclesia " Sancti Stephani præsentibus ibidem Illustri D. Jo: Ma-, ria Alduino Lunen. Sarzanen. Diœcesis, & Reverend. Jo: , Baptista Tosco Presbytero Societatis Jesu Religioso testibus ad " præmissa omnia, & singula vocatis, habitis, specialiter atque n rogatis. Nota, come il Notajo, che stipulò il soprascritto Instrumento in Roma su Pietro Casolini sostituto di Odoardo Tibaldeschi all'ossicio del Spada a San Tommaso in Parione Nodaro del Cardinal Mellini Vicario del Papa; e ciò sia detto per sar sapere a chi volesse certificarsi del vero, dove, ed in quali atti si possa avere la sopra registrata Scrittura.

Filippo Ferrari nel suo nuovo Catalogo dei Santi nel giorno 6. di Ottobrio a carte 391 di stampa di Venezia sa menzione di due altri Santi Primo, e Feliciano martirizzati in Francia; e lo stesso Ferrario parla di San Teobaldo. E nel Martirologio Romano vi sono nove Martiri detti Feliciani, e sei

nominati Primi. Serva per conciliare coi Milanesi.

Furono li Santi Primo e Feliciano Fratelli, e Cittadini Romani a' tempi di Diocleziano, sotto l'Imperio del quale su fatta gran persecuzione, e strage di Cristiani, tra i quali surono questi Santi Fratelli accusati all'Imperatore che sprezzassero gli Idoli, e seguitassero la sede di Cristo, e perciò surono posti in prigione molto dura, ove dall'Angelo di Dio erano consolati. Dopo furono condotti al tempio d'Ercole per fare esperienza se volessero mutare opinione, e sacrisicare agli Dei de' Gentili. Ma perfistendo essi nella loro santa opinione surono ricondotti alla solita carcere, nella quale di nuovo surono confortati dall'Angelo; e l'Imperatore dopo aver fatto tormentare Feliciano, ch'era il più vecchio, senza poterlo mai deviare dal buon proposito, fece a Primo gettarin gola piombo liquesatto, dal quale però non ricevè alcuna lesione, come non offesero nè l'uno, nè l'altro i Leoni, ai quali erano stati esposti, perchè sossero divorati, anzi quei ferocissimi animali fatti mansueti con gesti amorevoli gli accarezzavano; e comecche Diocleziano dopo aver loro fatta tagliar la testa facesse gettare i Corpi a quelle fiere, ad ogni modo però non mai gli vollero toccare, che perciò levati dai Fedeli di Cristo surono seppelliti.

Di Santo Teobaldo abbiamo che fosse Nobile Francese nato di Arnulso Conte, e di Guilla nobilissima Donna in un Castello della Sciampagna. Dicono, che fiorisse di santità a'tempi di Enrico Figliuolo di Corrado Imperatore, e di un altro Enrico Figliuolo di Roberto Re di Francia, Fu predetta la sua nascita, e santissima vita molti anni innanti da un altro Teobaldo Vescovo di Vienna, il quale era di vita molto esemplare. Subito ch'egli arrivò agli anni della discrezione cominciò

a dilettarsi di vita solitaria, e della celeste meditazione, sprezzando le vanità del mondo, e perciò risolse sotto pretesto di andare a servire in guerra l'Imperatore, di partirsi dal Padre, e andare come andò in effetto a servire a Dio. Così partì in compagnia di un tale Gualtero, e giunto a Rems lasciandociò, che avea seco portato, si travesti con il compagno in abito da peregrino, e fece il viaggio di San Giacopo in Compostella, e di la tornato in Francia passò a visitare li santi luoghi di Roma. Venne poi a Vinegia con propolito di andare in Terra Santa; ma qual si fosse la causa essendo restato da questo proponimento, dopo l'essersi trattenuto per qualche tempo ora in uno, ora in un altro luogo, e specialmente in Vicenza, officiando nella Cattedrale di quella Città, finalmente capitò al monasterio della Vangadizza, e ivi vestito l'Abito dei monaci Camaldolesi disse la messa per qualche tempo abitando in certa ritirata solitudine, che gli piacque, nella quale con cilici, digiuni, astinenze, orazioni, e meditazioni menò un corso di vita innocentissima, ritiratissima, e pazientissima, e dopo lunga infermità di piaghe, che andavano serpendo per tutto il corpo, passò alla gloria del Cielo, restando il suo corpo alla Chiesa della Vangadizza, nella quale fu poi in venerazione per i molti, e grandissimi miracoli mostrati nel liberar zoppi, ed assiderati, paralitici ed altri oppressi da infermità, e lesioni riputate umanamente incurabili; ma particolarmente per le grazie più dell' altre frequenți d'illuminar ciechi, ond'è, che sino al di d'oggi s'usa con una sua mano tenuta suori tra le altre reliquie della Sacristia nel giorno della sua Festa toccar gli occhi a tutti quelli, che dopo la benedizione dell'acqua vanno a prendere taldivozione al suo Altare. L'anno della sua morte non si sa per certo: ben si sa il giorno essere stato l'ultimo di Giugno. E Pietro dei Natali Vescovo di Giesolo nel Catalogo dei Santi libro sesto cap. 36. dice che mori nel primo di Luglio.

Qui a fine di mostrar la stima, che secero gli Estensi della Terra della Badia, ed in quanta venerazione avessero la Chiesa fabbricata dai loro maggiori, non pretermetterò le memorie antichissime, dalle quali abbiamo, che in questo luogo vollero essere seppelliti alcuni delli più illustri, e segnalati di quella nobilissima stirpe. La prima di queste memorie si è trovata nel li-

bro di bergamina sopranominato, ed è questa.

ACT A GUNIGULDIS regali stemate fulti
Indole nobilior nullus in orbe fuit.

Germine V Alfontis magni sum natu Hemani
Induperatorum iste fuit titulus

Vir meus egregius popul locupletior ullus
Haud manet Italia haud simile peperit.

Azo vir prudens magnusque Marchio sulget
Quem credo memorem semper adesse mei
In terra cœlestis sobolem concessit utrique
Qui VHElsons dictus Dazque potensque pius.

Hunc violare nesas loculum, nec inde recedam
Donec vera carne resurgam.

E subito sotto a questi versi si leggono le seguenti parole. Suprascripta carmina inventa fuerunt in arca lapidea, que est revoluta cum fundo superius in hac Ecclesia B. Mariæ de Vangaditia, & erant sculpta in quodam matono lapideo, seu de petra co-Eta, & super ipso matono tunc erat quoddam caput, & a pedibus seu ab alio capite arcæ erat similiter quoddam aliud caput, O videbantur offa duarum personarum, & adbuc videbatur suisse pannus, seu drapus deaureatus intus in quantum videri potuit, quia valde diminusus erat pannus ille, & boc fuit anno Domini MCCCXXXIIII. de mense Augusti quia oportuit aperiri arca prædicta, & removeri propter reparationem Ecclesiæ prædictæ, quia murus totus fractus erat tempore Domini Severi Dei, & Apostolica gratia Venerabilis Abbatis Monasterii prædicti. Io ho trascritto fedelmente quei versi dall'autentico, niente aggiongendo loro, nè minuendo. Non nego però, che ove si dice Asta, non possa chi scrisse aver voluto dire Vista, come alcuni vanno giudicando; e dove si è detto Hemani, si abbia voluto dire Germani, perchè forse nel mattone saranno dal tempo state guastate quelle lettere. Fu Cunigonda Figliuola di Guelfo IV. Duca di Baviera, e su moglie di Azzo IV. da Este, come caviamo dal Pigna (a), e su madre di Guelso; le parole sono queste, ove scrive di Azzo. Nec parvi extimatus est ob ingentes divitias, quas in thesauris conditas habere fama erat, sed biennio ante fato concedens tres liberos ex totidem conjugibus reliquit. Uni Chunza nomen fuit, quam latini scriptores Chunigundam appellant, natæ ex Velfone IV. Bavariæ Ducæ Regulo potentissimo, Oc. e più

abbasso: Ex Chunigunda natus est Velso nomine sortis serie inter Germanos VI. inter Atestinos ejus nominis Primus, qui unus Materni Avi bares eo nomine Carinthiam, latos in Suevia, & vetere Retia sines, nec non Veronensem Prafecturam obtinuit. Enim vero, ut apertius doceamus binc trabere originem regias samilias apud inseriores Saxones rerum potientes, quarum in numero sunt Duces Brunsuicenses, & Luneburgenses pariter constet, eos Germanos ex Attestinis ortos, ortas, non contra, & c. Di Cunigonda, di Azzo IV. e della loro discendenza lasciò questi versi il Tasso:

Ma d'Azzo il quarto in più felici rami Germogliava la prole alma, e feconda; Va dove par che la Germania il chiami Guelfo il Figliuol, Figliuol di Cunigonda, E'l buon germe Roman con destro fato E'ne' campi Bavarici traslato.

Di un'altra Cunigonda fa menzione il Sigonio (a). Ma questa su più anticha, e su Moglie di Enrico Primo Imperatore uomo castissimo, il quale morse lasciando lei vergine, che restò perciò in grande opinione di santità. Ma per non si

partire dalli Estensi, abbiamo anco che Azzo VIII. volle esser sepolto alla Badia, ed oltre le memorie, che restano pur vive fino al di d'oggi in quella Terra, ci servono anco le testimonianze degli Istorici, tra i quali nominerò il Pigna (b), il Sardi (c), ed il Scardeone (d). Fu questo quell'invitto, e generoso Azzo, che su la Boara di Verona a bandiere spiegate combattè, vinse, e sece prigione Ezzelino il Monaco, e che dopo per sar conoscere a lui, e a tutto il mondo, che egli avea combattuto non per altro che per l'onore, generosamente lo rimise in libertà. Furono poi le sue ossa trasportate a Ferrara, e l'arca servi un tempo per Fonte Battismale nella Chiesa della Pieve di San Giovanni Battista, che è nella Piazza di quella Terra, poi fu profanata, e dopo esser passata per molte mani, al fine su comprata da Marcantonio Bronziero mio Zio, e condotta alla Pessessione sua della Corte in Salvaterra, ove al presente si vede avere nel pariete anteriore scolpita l'impresa di quel Principe, che su una ruota sermata da una catena, la quale

nell'

<sup>(</sup>a) Lib. 8. mill. 1024. (b) Lib. 2. mill. 1212.

<sup>(</sup>c) Lib. 3. sotto lo stesso mill.

<sup>(</sup>d) Lib. 3. Closs. 13. de Patav. pace, & bello clarifc.

nell'estremità è tenuta da due Aquile col motto VVORBAS. Il coperchio fu portato a Borfea Villa fotto Rovigo, e Diocese della Vangadizza, ove ancor serve per Fonte Battismale, e vi si vede dal di suori scolpita una Croce in mezzo a due Pavoni. Di questo Azzo il Rolandino Istorico Padovano (a) racconta, che fuit forma corporis speciosus, sed armis speciosior, & virsure: e poco dopo (b) portando il fatto d'armi della Boara di Verona scrive queste parole, che mi piace di recitare con altre d'altri scrittori, come veracissime testimonianze della gloriosa memoria di quell'invitto guerriero, dalla cui presenza, e ricovero, mentre visse, e dalle cui ossa dopo morte su onorata la Terra della Badia. Procedente quoque tempore ( dice il Rolandino) in anno S. MCCVII. Dominus Azzo Estensis Marchio factus est Potestas Verona, de cujus honore condolens Eccelinus de Romano Secundus, memor quod idem Marchio quondam ei obvius fuerat in facto Campreti, congregatis amicis suis de Verona, Vicentia, O undecumque potuit aliunde in Castrum Monticli Vicentini districtus, unde postea dicti sunt Monticli, cum eis taliter ordinavit, quod magnum habuit guarnimentum; & sic factus est quasi eximproviso insultus maximus in Verona contra Marchionem, O contra omnes faventes ei, & ita demum est Marchio de Potestaria expulsus. Tunc Salinguerra de Ferraria factus est Eccelini manifestus amicus, qui usque nunc non videbatur alicui parti favere. Recessit ergo Marchio, & ivit ad Abbatiam, sed non multo tempore post facta magna congregatione de suis amicis de Lombardia, Marchia, & Romagna, & aliunde sapienter, & per summam pruden-tiam, statim sequenti anno MCCVII. gentem suam Veronam conduxit in Braydam, & pugna illic commissa est inter partes, & mi-lites occurrerunt militibus, pedites cum peditibus manualiter pugnaverunt, certaveruntque inimici cum inimicis; demumque post sanguinis effusionem, militum, & equorum post consternationem plu-rium, & post aliquorum mortem statim Marchio victor in Brayda turres habuit, & domos bellicosas per Civitatem; ipsum quoque Eccelinum tunc captum habuit, & detentum, quem curialiter, & honeste tractavit, eundemque honoravit, & ipse, fecitque illi honorem sieri per Dominas, & milites omnes, qui, vel quæ suerunt bonorabiles in Verona. Ultimo Eccelinum ipsum Marchio militibus Z 2

<sup>(</sup>a) Lib. 1. cap. 8.

<sup>(</sup>b) Cap. seq.

bonorifice sociatum decenter conduci fecit Baxanum, & ipsi milites, qui conduxerunt, cuntem bonorem maximum receperunt a domimabus, O militibus de Banano, ec. Di questo Azzo dopo il Rolandino così ne scrisse il Pigna. In diebus paucis Marchio annos natus sexaginta Veronæ moritur, & in Conobio Vangaditiano conditur. Sepulchro carmen est incisum Longobardicis litteris index quanto decori Imperio, nominique Italico extiterit; quantam ei gloriam forma, facundia, vigor militaris, atque prudentia pepererint, quantum virtus absolutis belli, pacisque artibus enituerit, ut non immerito dirus cometes ipsius mortem portenderit. Testanturiidem versus præter utramque Præfecturam, quarum meminimus, non solum Ferraria, O Veronæ, sed etiam Mantuæ præfuisse, qui qm Atestinis veteribus dominis Ferrariam restituit, etsi deinde multa adversa incidisfent, hi Principes pro felici omine acceperunt, abundasse illum bo-nis præcellentibus, & Regno dignis; in omni fortuna pari existimatione suisse ante, & post imperium gestum, amissumque, nem-pe fertur solitus dicere: intrepidi animi constantiam non posse externis fortunæ moribus de suo statu dimoveri. A questo, che potiamo chiamare Elogio di Azzo VIII. mi par bene, ed opportunamente fatto aggiungere quello che ha scritto lo Scardeone in queste parole. Huic successit Filius Accius, qui nibilo parente inferior contra Acciolinum cognomento Monachum in Braida Veronæ acriter decertavit, hostemque superatum, & captum Bassianum ad suos gratis remisit anno millesimo ducentesimo septimo. Is primus propter præclara sua in Ecclesiam Romanam merita a summo Pontifice Innocentio III. Marchio creatus est, & Ancone magnifica Urbe Piceni donatus. Verum diplomate super his de more sub annulo Piscatoris jam expedito morte illico circumventus jus omne Aldebrandino Filio dereliquit . Sepultus est in monasterio Abbatia Vangaditia juxta Athesim, cui ingentes fundos adjecit, quorum proventu plures subinde monachi ibi residentes abunde alerentur. Huic præest modo Reverendus Abbas Franciscus Lauredanus Patritius Venetus in pauperes, & egenos liberalissimus, in amicos beneficentissimus, in omnes bumanissimus. Extat ibi arca, quæ nunc translata e monasterio ad Plebanicam adem usum Sacri Fontis infantibus præstat. Hujus epitaphium legitur in tabula marmorea in eodem monasterio litteris Longobardicis insculptum, quod a me summo pridem studio perquisitum tandem inventum bic transcribendum curavi.

Annis Christe tuis bis sex & mille ducentis Concessit fatis Azo Marchio mense Novembris Flos, decus imperii, patriæ flos, gloria mundi Pulcher, formosus, sapiens, eloquens, animosus Si pacem coluit, si tristia bella peregit. Semper in utroque providus fuit, O gratiosus Quid Federico fecit quid fecit Othoni Omnibus est notum, non expedit bic recitari Mantua, Veronaque, simul Ferraria plangent Quis fuerat Dominus tunc temporis, atque potestas Quid moror in verbis, non est qui dicere possit Nec scribi potuit sua grația quanta fuisset Invida mors istum rapuit, ne viveret ultra Credo quod inde fuit etiam tunc luna cruenta Hic talis, tantusque jacet, tumulo hoc tumulatur Qui videt boc dicat saltem, Deus bunc benedicat Quando vidistis Azonem versibus istis Sit vobis notus quamvis sit carne remotus Tullius eloquio fuit bic, Peleus in armis Itacus ingenio, quem tu cava petra reponis.

Ove fosse portato, come, e quando questo marmo, nel quale erano scolpiti questi versi, io non l'ho mai potuto sapere da alcuno, tuttocchè con ogni diligenza abbia procurato d'intenderne. Sono anco fuori della porta della Chiesa della Vangadizza due gran Casse di Marmo, nelle quali si ha per certe memorie della Cancellaria, che vi fossero sepolti un Azzo da Este, ed Alisia sua Moglie, di che però io non ne saprei dir più oltre; salvocchè nelli Statuti di Verona questa Alisia viene chiamata Alice Contessa, ove si nominano anco Azzo suo marito, ed Azzolino suo Figliuolo. E perchè dissi di sopra, che le scritture antiche conservate nella Cancellaria della Vangadizza rendono onorevolezza non solo all'Abazia, ma alla Terra tutta, io ne registrerò alcune delle più notabili, mettendole secondo l'ordine dei tempi. Vi sono dunque prima le tre Donazioni già registrate di Almerigo, e di Franca sua Moglie, e due di Ugo Secondo; ed oltre queste ne troviamo una satta l'anno 1040. 20. Agosto di Rodolfo Normano Francese Signore del Castello di Arqua nel Polefine, il quale dona alcuni suoi Beni posti nelle pertinenze di Arquà per remedio dell'anima sua, di Ugo,

e di sua Moglie al suddetto Monasterio, che si dice in quella Scrittura esser posto alle tipe dell'Adige nel luogo che si chiama Pietra.

1097. 13. Aprile. Donazione di Alberto, & Azzo Marchefi da Este al suddetto Monasterio di molti Beni nelle pertinenze di Monselice, Vicoaciuolo, Meliadino, Saletto, Montagnana, Urbana, Casale, Altatura, e Merlara, nel quale istrumento vien satta menzione delle reliquie dei Corpi Santi, che si

conservano in quella Chiesa.

1123. 6. Marzo Privilegio di Calisto Papa amplissimo concesso al Monastero suddetto in perpetuo indrizzato a Litaldo Abate, e successori suoi in conformità di simil privilegio concesso da Papa Silvestro di felice memoria, confirmando tutti li Beni donati, ed offerti, e che nell'avvenire occorrerà essergli donati, descrivendo il sito dell' Abazia, nella quale consiste il Monasterio sopra nominato con la Pieve di San Giovanni Battista, Villa Vangadizza, con la Chiesa di San Michiele, Salvaterra con la Chiefa di Sant' Antonio. San Lorenzo in Villa di Cavazzana; San Salvatore nel Vescovato di Verona; Possessioni nei Illasi in Bardolino, ed altri luochi. Nel Vescovato di Vicenza la Terra di Albareto. Nel Vescovato di Padoa molte Chiese, e possessioni. Nel Vescovato d'Adria la Chiesa di San Pietro in Villa Comeda ora detta Fratta; San Bernardo in Villa di Gognan; Borsea con la Chiesa di San Zenone; San Sisto in Contina; Venezze con la Chiesa di San Martino ed altre possessioni nel detto Contado, e Vescovato. Altre nel Vescovato di Ferrara, e di Bologna ivi descritte, ordinando per Decreto, che ad alcuno non sia lecito turbare il detto Monastero, nè levargli le sue possessioni, e beni, ma quelli conservare illesi per uso e comodo suo, togliendo la Santa Sede per statutaria sanzione il detto Monastero sotto la protezione sua, e liberandolo da cadaun'altra potestà, e dominio di Vescovi con tutti li Beni, e Chiese, che al presente possiede, e nell'avvenire giustamente acquisterà, facendolo immune, e libero dalle esazioni Sinodali, dando libertà, ed autorità al detto Abate, e successori suoi di liberamente possedere tutte le dette Chiese con li suoi Cimiteri, Battesmi, Capitoli, Sinodi, e quelli per loro propri Sacerdoti instituire senza contradizione di alcun Vescovo, e le promozioni di Chierici, consecrazioni di ChieChiese ricever da cadaun Vescovo ad elezione del detto Abate, con autorità alli Sacerdoti deputati nelle Chiese Parochiali d'ingiunger penitenze salutari alli Parochiani, terminare le controversie dei Matrimoni giusta le sacre costituzioni, ricever il Santo Crisma ognianno ad elezione del detto Abate da quel Vescovo più li piacerà, distribuendolo poi alle Chiese sottoposte, non potendo esser alienate per alcun modo con comminazioni di Escommunica contra cadauno violatore, e contrasattore a detto Decreto, ed ordine.

1177. 7. Maggio. Privilegio di Alessandro III. concesso ad Isaach Abate della Vangadizza, nel qual conferma tutte le concessioni, grazie, e prerogative contenute nelli altri Indulti,

come nel precedente di Calisto Papa.

ri77. 17. Agosto. Privilegio di Federico Imperatore concesso al sopradetto Abate, e Monasterio, ricevendo quello sotto l'imperial protezione, confermandogli il possesso di tutti li Beni, che per sè, o per altri possede in cadaun luoco, quelli descrivendo particolarmente nel Veronese, Vicentino, Padovano, e Polesine così nei monti, come nelle pianure, valli, boschi, selve, siumi, acque, venazioni, pescagioni, tanse, bandi, tolonei, con ogni onore, e distretto nelli detti luoghi, non dovendo riconoscer altri, che la Maestà Imperiale, liberando esso Monastero, il suo Abate, Consrati, ed uomini di detti luochi dal Dominio di cadaun altro Prencipe così Ecclesiastico come Secolare, imponendo pena a qualunque contrasaciente di libre cento d'oro, e della Imperiale indignazione. Pubblicato in Venezia nel Palazzo del Sereniss. Duce Sebastiano Ziani.

Alico Abate del Monastero suddetto, e ad esso Monastero in consormità d'altri concessi per suoi predecessori di selice memoria Silvestro, Calisto, Innocenzio, ed Alessandro, Pontesici Romani, con le medesime prerogative, ed immunità. Fu sempre questo Privilegio di Celestino avuto in molta stima per il molto, che contiene delle ragioni della Abazia, perchè è posteriore alli altri sommariamente portati di sopra, e perchè contiene, e concerne tutto ciò, ch'è compreso nelli altri, perciò non voglio restare di registrarlo qu'i sotto ad verbum.

" Coelestinus Episcopus Servus Servorum Dei; dilecto filio

Alico Abati Monasterii Sanctæ Mariæ Vangaditiensis. Apo-, stolicæ Sedis, cui auctore Domino præsidemus, Nos hortatur auctoritas prò Ecclesiarum statu satagere, & quæ ad earum sunt quietem disposita propensiori diligentia stabilire. Ea propter dilecti in Domino Filii vestris justis postulationibus clementer annuimus, & prædictum Vangaditiense Monasterium, in quo divine estis obsequio mancipati, quod uti recolendæ memoriæ Hugone quondam Marchione constat esse constructum, atque a Prædecessoribus Nostris sanctæ recordationis Silvestro, Calisto, Innocentio, & Alexandro Romanis Pontificibus libertati donatum est, atque ad jus Beati Petri, Sanctæque Romanæ Ecclesiæ speciali prærogativa pertinens, Apostolicæ Sedis privilegio communimus statuentes, ut quascumque possessiones, quæcumque bona idem Monasterium in præsentiarum juste, & canonice possidet, aut in suturum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium seu aliisvis modis, præstante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, & illibata permaneant, in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. Villam Abatis in qua Monasterium situm est cum Plebe Sancti Joannis; Vangaditiam cum Ecclesia Sancti Michaelis: Villam quæ dicitur Salvaterra cum Ecclesia Sancti Antonii; Cavazanam cum Ecclesia Sancti Laurentii; Ecclesiam Sancti Andrez de Ramo de palo cum pertinentiis suis; Infra Civitatem Veronen. Ecclesiam Sancti Salvatoris cum omnibus suis pertinentiis. Quascumque etiam Possessiones habetis in Illasii, & in Bardubio, & in quibuscumque locis Veronen. Episcopatus; infrà Episcopatum Vicentinum Terram de Albareto. In Episcopatu Patavino Ecclesiam Sancti Petri sitam in Montesilice cum suis omnibus pertinentiis; partem Vallis Al-, merici cum Ecclesia Sancti Andreæ; in Este Ecclesiam San-Eti Firmi, & Ecclesiam Sancti Petri cum suis pertinentiis. In Palso Ecclesiam Sancti Michaelis; possessiones in curia villa, & in aliis ejusdem Episcopatus. In Episcopatu Adriensi Ve-, nezza cum Ecclesia Sancti Martini; Prosettam cum Ecclesia Sancti Leonis In Contina Ecclesiam Santi Sixti. In Goviano Ecclesiam Sancti Bartholomæi. In Vida Comeda Ec-" clesiam Sancti Petri, & quascumque possessiones alias in eo-" dem Episcopatu habetie vel in comitatu. Possessiones in Epi-, fco-

scopatu Ferrariensi, & in Episcopatu Bononiensi, Ecclesiam Sanctorum Simonis, & Judæ de Urbisano cum pertinentiis suis. Prædictorum denique nostrorum Statuta prædecessorum sine ulla servare volentes refragratione Monasterium ipsum sub Romanorum dumtaxat Pontificum tuitione positum à reliquorum Dominio Episcoporum cum universis quas nunc possidere dignoscitur Ecclesiis, seu quas imposterum juste aquisiverit omnind liberum sit, & à Synodalibus quibuslibet exactionibus absolutum permanere decernimus. Tibi itaque Fili Abbas, tuisque omnibus successoribus liceat vestras quaslibet Ecclesias cum Cometeriis, Baptisteriis, Capitulis, & Synodis quiete possidere, casque per proprios ordinare Sacerdotes nullius Episcopi obstante contradictione. Reliquorum quoque vestrorum promotiones, & consecrationes Basilicarum, sed & infantum in villis vestris positorum consignationes, ut a Catholicis, quos invitare volueritis Episcopis pro reverentia sedis Apostolicæ nullius interveniente morbo venalitatis peragantur perpetua stabilitate sancimus, Presbyteris insuper in Parochialibus, Monasteriisque Ecclesiis quocumque tempore constitutis vulgatorum pariter, & secretorum criminum sibi commissis populis injungendi pœnitentias præsentis auctoritate privilegii sit indulta licentia. Ad eosdem etiam spectabit solutiones quæstionum, quæ de Conjugiis emerserint, ac difficiliora quoque negotia, ut juxta Sanctorum Patrum terminentur instituta ad te Fili Abbas, tuosque referre successores, studii præterea vestri sit sacrosanctum chrisma singulis annis per vestros a Catholico quocumque malueritis Episcopo legatos accipere, acceptum vero baptismalibus ex more Ecclesiis distribuere, ficut omnimode hactenus fecisse noscimini. Sane " cunclis Abatiæ decimis, simulque Vangaditiæ, Salvaterræ & Ca-", vazzanæ, seu etiam Ramipalii, ac de Territorio Prosettæ, , Lagneti, & Venezze pietatis intuitu ex integro vobis haben-, das concedimus. In aliis autem locis prædiorum, quæ propriis , à vobis exculta sumptibus fuerint, ac redituum vestrorum de " cimationes nostra vobis auctoritate vendicabitis, sicut eas in-" concluse à quadraginta retro annis habuistis, & hæc facere , consuevistis. Obeunte verò te nunc ejusdem loci Abbate, vel ,, tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptione , astutia præponatur, nisi quem Fratres communi consensu, " vel

vel fratrum pars consilii sanioris de suo, vel aliorum Religio-, sorum Collegio: si, quod absit, idoneus ibi repertus non suen rit secundum Dei timorem, & Beati Benedicti regulam ele-, gerint, electus autem ad Romanum Pontificem confirmandus accedat. Decernimus ergo quod nulli omnino hominum pars , sit præfatum Coenobium temere perturbare, aut ejus posses-, siones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, , prò quorum gubernatione, ac substentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura salva sedis Apostolicæ auctoritate. Si quæ igitur in futurum Ecclesiastica, sæcularisve pero sona hanc Nostræ Constitutionis paginam sciens contra eam , temere venire tentaverit, secundo, tertiove commo nita si non , præsumptionem suam congrua satisfactione correxerit potesta-, tis, honorisque sui dignitate careat, reamque se Divino ju-, dicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & à Sacra-" tissimo Corpore, & Sanguine Dei, & Domini Redemptoris , Nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine , districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua iu-, ra servantibus sit pax Domini Nostri Jesu Christi quatenus hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum ju-, dicem præmia æternæ pacis inveniant . Amen . Dat. Late-" ran. per manum Centii Sancla Lucia in Orata Diac. Card. " Domini Papæ Camerarii VI. Kal. Julii Indictione decima , quarta Incarnationis Dominicæ anno 1196. Pontificatus vero " Domini Cœlestini anno VI.

1219. 27. Marzo. Privilegio di Federico secondo Imperatore concesso al Monasterio suddetto, per il quale sono consermate tutte le prerogative, immunità, e giurisdizioni concessegli da suoi antecessori nell'Imperio con la descrizione delli Luochi, come nell'altro indulto di Federico Primo 1177. 17. Agosto.

1271. Statuti novamente formati, ed aggiunti alli altri per Bernardo Abate della Vangadizza concernenti la fedeltà delli

abitanti, e la materia de' Datii.

Vangadizza della persona di Gentilizio Domicelli Cameriero secreto di Sua Santità in Rettore, e Podestà della Terra della Badia, e sue Ville con provigione a lui assignata di 300. Fiorini, ospizio, e sormento per se, e per la sua famiglia con al-

tre onoranze, e condizioni, e ciò per le cause civili, e criminali, dandogli gli Officiali della Corte con limitazione di falario.

1289. 3. Settembrio. Elezione fatta dal sopradetto Gentilizio Domicelli in suo Vicario nelle cause civili, e criminali nella persona di Marco Bembo Nobile Veneto con ampla autorità per l'officio suo.

1292. 6. Maggio. Breve di Alessandro IV. Papa contra il Comun di Padova acciò sia restituito al Monasterio della Vangadizza tutto quello, che, gli è stato usurpato, e specialmente la catena, ovvero transito del Pinzone nel Fiume Adice.

1292. primo Decembrio. Altro Breve del medesimo Pontesis ce contra il detto Comun di Padova, che desista di turbare il detto Monasterio nella sua giurisdizione, avendo mandato a quel Reggimento un Podesta Padovano, e che restituisca la catena del transito dell'Adice nel luoco del Pinzon al detto Monasterio con comminazione di Escommunica.

1293. 5. Maggio. Breve del detto Pontesice di Escommunica contro il detto Comun di Padova non avendo restituito quello, che avevano usurpato all' Abazia della Vangadizza, nè cessando di turbarla col mandare in quella Terra un Podesta Padovano, usurpando la catena del Pinzon, ed altre giurisdizioni di essa Abazia.

1293. 28. Luglio. Breve di Nicola Papa, nel quale esorta Alberto Capitanio, ed il Comune di Verona a prestare il suo ajuto all'Abate della Vangadizza, acciò possa godere la sua Abazia, e le sue giurisdizioni.

1296. 16. Decembrio. Lettere dell' Abate della Vangadizza scritte al Podestà, e Comun di Padova, acciò si acquietino, e cessino

dalle usurpazioni, e disturbi datigli.

1298. 30. Ottobrio: Instrumento di composizione tra l'Abate' della Vangadizza, e Capitolo dei Monaci da una parte, ed il Comune di Padova da l'altra, nel quale detto Abate per ragion di Feudo investisce il Comune suddetto senza obbligo di alcuna fedeltà, omaggio o altro fervizio, della giurisdizione dell' Abazia con il resto, che di sopra più diffusamente è stato riferi-

1433.29. Gennaro. Breve di Papa Eugenio IV. al Vescovo d' Adria, con il quale lo ammonisce, che essendo da lui perturbato

lo Abate del Monasterio della Vangadizza nella giurisdizione sua contro la forma de' suoi privilegi usurpandogli alcune cose delle Chiese di detta Abazia, la quale è sottoposta alla protezione della Sede Apostolica, e quella negletta per incuria dello Abate; commette, che debba astenersi da simili usurpazioni, cassando, ed annullando ogni patto e convenzione, che sosse stata satta con detto Abate, come nulle, ed illecitamente pattuite.

1455.3. Giugno. Privilegio di Calisto III. Papa col quale inerendo alli altri conferma tutte le giurisdizioni del suddetto mo-

nasterio della Vangadizza.

1456. 30. Aprile. Lettere Ducali di Borso Duca Primo di Ferrara Estense al Podestà della Badia, e altri Officiali del Polessine, nelle quali ordina, che tutti quelli, che tengono Case, Casamenti, ed altri beni stabili nel Polesine di ragion dell' Abazia della Vangadizza, debbano rinnovare le loro Investiture, e pagar li capisoldi, e censi alli debiti tempi sotto pena a quelli, che ricuseranno, di privazione dei Beni, e non possano fare alcuna alienazione, nè permutazione senza licenza dello Abate, che sarà per tempo sotto pena di caducità.

1483.27. Marzo. Nota, che in tal giorno al tempo di Leonello Trotti Abate, e Commendatario della detta Abazia della Vangadizza, la immagine della B. Vergine, che è nella Chiesa di detto Monasterio cominciò a sar miracoli, e il primo su, che

risuscitò un fanciullo morto in Corbolano.

Dicono, che questa Santa immagine sosse condotta nella terra della Badia l'anno 1460.22. Febraro a ore 20. nè più se ne
sa, salvo che in diversi tempi per i molti, e grandissimi miracoli mostrati su tenuta in gran venerazione, ediscandoli una sontuosa Capella, la quale al presente è all'incontro di quella del
Rosario, ed adornando l'Altare, che prima su di legno dorato con due Angioli grandi pur di legno uno per banda; poi del
1623, su fatto di marmo, come ora si trova.

1494. 5. Marzo. Privilegio di Alessandro V. Papa, nel quale si sa menzione di altri Indulti Pontifici di Calisto, Celestino, Innocenzio, Alessandro III.e con la descrizione delle Chiese, Ville, e Luoghi confermando essi Indulti, e concessioni in amplissima forma con protestazione di Escommunica controli vio-

latori.

1496. 10. Decembrio. Ducali del Serenissimo Prencipe di Venezia

nezia Agostino Barbarigo al Podestà della Badia, e successori, nelle quali inerendo al Decreto del Daca Borso dell'anno 1456. ultimo Aprile ordina, che li Nodari, i quali saranno pregati di alcuna alienazione di Beni sottoposti al monasterio della Vangadizza, debbano dinonziarle allo Abate, o suoi Procuratori, altrimenti li Istrumenti si abbiano per nulli.

1496.16. Decembrio. Ducali al Podestà di Lendinara, esucces-

sori nella medesima forma.

dano a tutti li Rettori, nelle quali si narra, che per le guerre, e molte depredazioni, le scritture, e titoli dell' Abazia della
Vangadizza sono andate a male, e smarrite; onde quelli, che
possiedono Beni di detta ragione ricusano di pagare li debiti
usi, e perciò si commette, che sia fatto sapere a cadauno, che
tiene di tali Beni, che debba andar a pigliare le Investiture,
ed anco delli Beni, che acquisteranno per l'avvenire, e che in
oltre debbano pigliar le licenze delle alienazioni sotto pena di perdere le loro ragioni.

Altre Lettere Ducali, che seguono dopo queste scritte in diversi tempi nel medesimo proposito, e nella stessa sorma sino all'anno 1597. sotto il Serenissimo Marin Grimani con penalità

in caso di contrafazione.

E perchè dissi di sopra, e provai con autorità di scritture autentiche, che la Chiesa, il Monasterio, e Castello della Badia con molti altri Beni appresso furono da Ugo Secondo donati alli Abati, ne seguitò, che sempre questi ebbero il Dominio temporale sin che volontariamente se ne spogliarono con i Padovani, come honarrato di fopra, e con gli Estensi, come attesta chiaramente una patente Ducale di Ercole Duca Secondo di Ferrara fatta, come si è toccato di sopra, l'anno 1492. primo Gennaro per cauzione delle immunità, privilegi, egiurisdizioni dell' Abazia della Vangadizza custodita nel Archivio di quel Monasterio. In questa espressamente vien detto, che go dendo esso Monasterio sondato da'Maggiori suoi il Dominio spirituale, e temporale dotato di molti poderi, e beni, gabelle, e datii, esenzioni, prerogative, e libertà, e parendo carico men atto al governo di persone Religiose, volontariamente fu rinonziato il Dominio temporale a detti -Estensi maggiori suoi con patto, e legge di osservare, e conservare li privilegi,

esenzioni e immunità a detta Abazia, come per l'addietro surono sempre osservate. Equi non lascierò di notare, come gli Abari; i quali tenevano il governo di questa Terra, surono per -spazio di molti anni eletti di tempo in tempo dal Capitolo Generale della Congregazione Camaldolese sin che l'anno 1410. essendo Antonio Ferro da Parma Dottore, e Monaco dell' Eremo Abate, e Generale dell'Ordine Camaldolese, per li dispareri, e risse, che passavano fra lo Abate, , e Monaci istessi del detto Monasterio, dal Pontefice Gregorio XII. fu in questo confirmato Abate, e perpetuo Commendatario il detto Antonio, dal quale su governata l'Abazia sino all'anno 1450. Altri vogliono, che dopo l'anno 1435, fosse questa Abazia data in Commenda da Papa Eugenio al Cardinale Antonio Correro suo Nipote, al quale dal Generale più volte fossero offerte grosse pensioni per riunirla alla Congregazione, il che non puotè mai nè egli, nè li suoi successori ottenere. Ma sia ciò, come si voglia, l'anno suddetto 1450. mancato l'Abate di quel tempo, su eletto dal Pontesice per Abate, e Commendatario Lodovico Cardinale del titolo di San Lorenzo in Damaso Patriarca di Aquileja, e Cameriero secreto di sua Santità. Dicono, che fosse Medico prima che ascendesse al Cardinalato, e che per altro nei maneggi del mondo, e nel servizio di Santa Chiesa valesse molto. Questo fece fabbricare il Dormitorio dei Monaci, e li Claustri, che erano rovinati; e vedesi nella muraglia di essi in pietra viva l'infrascritta memoria sotto la sua Arma, nella quale si vede una mezza ruota. Reverendissimus Dominus Ludovicus Tituli Sancti Laurentii in Damaso Presbyter Cardinalis Aquilejensis Pontisicis Maximi Camerarius bujus Abbatiæ Commendatarius, cujus bæc extant insignia; boc Dormitorii opus insigne, cum suis inferius structuris ædificari jussie anno 1455. sie quoque Claustrum Lapideum collapsum antea construi fecit. L' anno suddetto vogliono che fosse consecrata la Pieve di San Giovanni Battista il di 21. Settembrio.

A questo successe l'anno 1465. Bortolameo Roverella Cardinale di Ravenna, e perchè di questo ne ho già detto parlando di Rovigo quanto basta, noterò solamente, che sece egli sare alcune opere in Chiefa, e nel monasterio, sopra le quali si vedono le sue arme concerta poca Iscrizione. Infignia Reverendissimi Domini Bartholoman Tit. Sancti Clementis divina providentia Card. Raven. bujus Monasterii Commendatarii. Opus vero M.L.u-

cæ de Ragusia A. D. MCCCCLXVI.

Poicche questi su passato a miglior vita l'anno 1478. successe commendatario eletto dal Pontesice Leonello Trotti Nobile Ferrarese Protonotario Apostolico. Di questo vivono memorie nella Cancellaria di quel Monasterio, come l'anno 1484. 7. A. gosto per li Capitoli della pace seguita tra li Potentati d'Italia, e la Repubblica Veneta, su convenuto, che restando il Polesine di Rovigo alla Repubblica, l' Abazia della Vangadizza tenuta in Commenda da Monsignor Leonello Trotti Protonotario Apostolico gli fosse restituita, e lasciata godere con tutte

le sue possessioni, habenzie, e pertinenzie, e redditi suoi.

Avendo poi questo rinunciata la Commenda alla Santa Sede l' anno 1489, su deputato Ambrosio Bernardo Nobile Veneto, e Pro; tonotario Apostolico, dal quale furono procurate molte comodità, ed ornamenti nel detto Monasterio, e tra questi surono principali la Capella dedicata alla B. Vergine, la Palla nel Coro dell' Altar Maggiore, la Capella, e Altare dei Santi Primo, e Feliciano, e l'Organo; fotto il quale si vedono per memoria alcuni versi, che tralascio di recitare per esser altrettanto inetti, quanto per la condizione de' tempi fu esquisito l' Istrumento. Fece anco questo Commendatario l'anno 1517. la cuppola, che al presente si vede al Campanile del Monastero, che vogliono alcuni per i riscontri di certe memorie, le quali non ho però io mai potuto vedere, essere già stato una Torre antichissima del luogo, appresso la quale essendo poi edificata la Chiesa, prestasse, come si è toccato di sopra, uso di Campanile; ed io ho inteso da uomini vecchi, e degni di fede, che gli hanno veduti, efservi stati annelli di ferro, ai quali si attaccavano le barche, quando tutto quel contorno era sotto le acque del Adige, come al presente sono le Valli di Cavargere. Ma il terreno è tanto cresciuto, che quelli sono del tutto sotterrati già molti anni, ad ogni modo però fi vede chiaramente questa esser sabbrica antichissima rispetto alla Chiesa, la quale non è la medesima di Almerigo, ma fabbricata molti anni dopo in luoco della antica, ed è credibile, che fosse edificata quella Torre per sicurezza dei Paesani, lo che sosse delle prime sabbriche di Ugo, quando fondò l'Abazia per sicurezza del Monasterio, e della Famiglia dei Monaci.

Al Bernardo successe Francesco Loredan Nobile Veneto Figliuolo d'una sua sorella, e Pronipote del Principe Leonardo: Questi su eletto l'anno 1538. da Papa Paolo III. Abate, e Commendatario perpetuo di quell'Abazia. Egli tra l'altre belle, e buone sue opere frisece la facciata della Chiesa del Monasterio, mettendo sopra la porta l'Arma Camaldolese, alla destra la sua, ed alla signistra quella della Vangadizza. Fece fare un Tabernacolo al Santissimo Sacramento. Si spezzò al suo tempo, e su ributtata l'anno 1553, la Campana Maggiore fatta già e posta sul Campanile da un tal Bernardo Abate sin dell' anno 1278. di libre 1236. la quale riusci poi persettissima, cosicchè si può dire, che sia delle buone di Lombardia. L'anno 1549. stante la sua età senile, e le indisposizioni, che lo travagliavano, gli su dato dal medesimo Pontesice per Coadiutore il Nipote Antonio Loredano; ma perchè questo mancò in Roma mentre era Cameriero del Pontefice, su di nuovo provveduto, e posto nella detta Commenda l'anno 1563. da Papa Pio IV. Francesco Loredano Secondo di questo nome, Nobile Veneto, e questo fabbricò il Salone quadro in capo alle Camere delli Abati sopra li Orti verso li Portoni. Due anni prima che morisse, impazzì, ma per innanti avendo egli fatta libera rinunzia dell'Abazia in mano di Papa Clemente VIII, su da sua Santità l'anno 1602. eletto Abate, e Commendatario Francesco Loredano III. di tal nome, Nipote del detto Francesco Secondo, e Figliuolo di Leonardo. Io alla memoria di questo vivo molto debitore per la particolar benevolenza, ch'egli sin che visse mi mostrò in Padova, e comecchè fosse splendido, e generoso, non puotè però effettuare alcuna di quelle opere, che andava divisando di fare, essendo morto giovine d'anni 25. in Padova ammalato di febbre per disordini fatti in un viaggio di Fiorenza in compagnia di D. Giovanni de' Medici, e perchè la sua morte su impensata, e presta, non vi su tempo per sar la rassegna in alcuno della sua Casa, che perciò su l'Abazia conferita da Papa Paolo V. nella persona del Cardinale Borghese suo Nipote in tempo che dal Generale Visitatore dei Camaldolesi era stato creato Abate di questa Abazia un tale Don Fulgenzio da Este, pretendendo poter ciò fare in virtù del Concilio. Ma finalmente la destrezza, e la prudenza di Francesco Contarini allora Ambasciatore in Roma per la Repubblica operò, che il Pontesice restas-

se soddisfatto di una grossa pensione di cinque mila scudi, e che l'Abazia fosse data a Matteo Priuli Nobile Veneto, Abba. te di Colle, Figliuolo di Antonio Priuli allora Procuratore, che fu poi Doge. Questi l'anno 1609 ebbe il possesso, e poco dopo andò a Roma, e fu dal detto Pontefice fatto Camerier d' onore, e poi Cardinale l'anno 1616. Ma non passarono due mesi dalla sua promozione, che s'infermò di podagra, e poi di artritide universale, dalla quale estremamente su cruciato sin che piacque a Dio di chiamarlo a miglior vita, che fu l'anno trentesimo settimo compito della sua età, il quale cascò nel 1622. Ebbi da esso il favore di poter vedere a mio piacere le scritture della sua Cancellaria; su di memoria felicissima, copioso di partiti, prudentissimo, e diligentissimo nel trattare, ed espedire i negozj. Sotto di lui furono rinovate tutte le Investiture dell' Abazia, e registrate in catastici nuovi. Ricuperò molte ragioni, le quali a' tempi de' suoi Precessori da diversi erano state usurpate, e particolarmente dal Vescovo d'Adria, ottenendo, e mettendo in uso, che nell' Abazia stata sempre di niuna Diocese sia chiamato per le fonzioni Episcopali quel Vescovo, che vorrà lo Abate.

Successegli il Fratello Agostino Priuli ora Vescovo di Bergamo, dal quale su satta, come si è detta, la traslazione delle Ossa di Santo Tebaldo, e sotto di lui su mutato il modo del dare la Elemosina del pane solito già dispensarsi a tutti li poveri due giorni la settimana, e su posto in usodi dispensare il grano a certi tempi alle Case della Terra giudicate dalli suoi

deputati più bisognose.

Le entrate di questa Abazia al presente consistono per lo più in decime satte sopra i sondi già donati a quel Monasterio, i quali perchè erano o tutti, o la maggior parte soggetti alle acque, a fine di ridurli a buona coltura, e di rendere abitato il Contado, surono concessi in emsteusi con emolumento conforme alla condizione migliore, o peggiore delli terreni; e perciò alcuni pagarono il quarto delle entrate, altri il terzo, altri delle undici parti due, ed altri la decima, altri pagarono danari, altri ebbero in seudo con diverse recognizioni. Così anco le Case della Terra, e Borghi per il sondo loro riconoscono il Monasterio di danaro, o di qualche regalia, e quando occorre sar qualche alienazione di simili beni, tutti pagano quattro per cento, e si chiama il caposoldo. Spesa lo Abate

al presente otto Monaci, e due conversi dell' Ordine Camaldolese, dai quali è officiata la Chiesa, ed egli li elegge, trattiene, visita, e licenzia a suo piacimento. Così mette e leva i Curati delle Ville soggette alla sua giurisdizione, che sono Salvaterra, Crocetta, Baruchella, Villafuora, Barbuglio, Saguedo, Cavazzana, la Rasa, Fratta, e Borsea. Dispone medesimamente del Priorato di San ..... in Monselice, edello Arcipretado della Pieve di San Giovanni Battista nella Badia, ove tiene un Vicario, che giudica il Civile, ed il Criminale di tutto il Clero della Diocese, eccettuati li Cappuccini, e li Padri di Sant' Antonino nelle Ghiare . Conferisce anco le Prediche di tutte le sopranominate Ville, e della Badia, sa le Dimissorie a quelli, che vanno altrove a prendere gli Ordini sacri. Dona anco alli Rettori di Rovigo, Lendinara, ed Abadia certa quantità di formento, e mantiene di cere, paramenti, ed altre cose bisognose la sua Chiesa della Vangadizza. Mantiene, oltre il Vicario sopranominato, ancoun Cancelliere, ed Officiali, e brevemente non cede ad alcun Vescovo, se non nel titolo, e nella facoltà di conferire gli Ordini facri. L'entrate un anno per l'altro stanno di sopra da diecimila Ducati, e sarebbero senza comparazione maggiori, quando sossero goduti dall'Abazia tutti li Beni, che gli sono stati usurpati, e non si possono ricuperare per mancamento di Scritture smarrite, e per le prescrizioni, che sono passate, per quello, che ne abbiamo nel Privilegio di Celestino registrato di sopra, e nelle Scritture conservate nelli Archivj delle Carcere, se è vero quanto già ne intesi da persone degne di fede, dalle quali sono state vedute. E tanto sia detto abbastanza delli Abati, del monasterio dell' Abazia, e delle sue Giurisdizioni, le quali tutte cose appresso alle altre appartenenti all'origine di sopra considerate sono di grande ornamento alla Terra della quale al presente trattiamo. Notò il Nicolio, che dallo statuto di Verona la Badia era

Notò il Nicolio, che dallo statuto di verona la Badia era chiamata Villa, e ciò per mostrare forse, che da' Veronesi su tenuta per Villa; e più che così nel Consiglio di questa Terra, come in quello di Lendinara, avessero luogo i Contadini. Perciò a fine di chiarire il Mondo della verità, prima quanto allo statuto Veronese non negherò esser vero, che chiami Villa il luogo dell'Abazia; ma dirò bene esser anco vero, che si quell'istesso Capitolo si sa menzione del Castello della Badia

con nome di Castello, per lasciar di considerare, che trattandosi ivi, quod Abbas Sanctæ Mariæ de Vangaditia Potestatem quem accipere voluerie, debeat illum accipere cum consilio Domini Potesta-, tis Veronæ sive Illustrissimi Dominii Veneti O'c. non resta dubbio . che quanto su scritto in quel Capitolo su a'tempi, che la Terra della Badia avea Podesta, e Territorio: onde ben propriamente si potea, e dovea chiamar Terra, e Castello, come pur anco è nominata in quel luogo, e se è detta Villa, ciò si avrà da intendere impropriamente, o riguardando i tempi più antichi innanti, che ricevesse forma di Castello, e che fosse istituito il Dominio delli Abati; le parole dello statuto sono queste:

Ma sia dello statuto Veronese ciò che si voglia, la verità è, che la Badia fu, ed è Castello tanto onorato, popolato, e civile, che da alcuni Istorici di gran nome è stato onorato col nominarlo Città. Leggasi l'Argentone (a), ove parlando del Polesine scrive, esser in quello due picciole Città Rovigo, e la Badia. Così Pietro Giustiniano (b) chiama Città Rovigo, Lendinara, la Badia, ed Adria; e lo stesso dice anco Gio: Nicolò Doglioni (c), ed il Biondo (d) nota, oltre Rovigo essere nel Polesine Lendinara, e la Badia Terre assai popolate. E Fra Leandro (e), che non su delli Antipodi, ma Bolognese, nello stato, che si trovavano al suo tempo le Terre del Polesine, chiama Lendinara, e la Badia Castelli molto abitati di popoli, avendo prima onorato Rovigo col nome non di Città, ma di nobil Castello, dal quale viene denominato il Polesine. Vero è, che parlando delli nomi antichi io sto dubbioso, se a quei tempi, quando fu edificato da Ugo il Castello dell' Abazia nominato nelle scritture delle sue donazioni, si chiamassero, e s' intendessero Castelli tutta l'adunanza delle Case poste nel luogo ove era il Rettore; oppur solamente certe Torri o Rocche ВЬ fah-

(a) Nel suo memoriale 1. 7. cap. 2.

 <sup>(</sup>b) Lib. secondo.
 (c) Nel secondo libro della sua Istoria, e nella seconda parte del Teatro universale de Prencipi.

<sup>(</sup>d) Nell' Italia .

<sup>(</sup>e) Nella Romagna Traspadana, ove delli Cenom.

fabbricate per sicurezza delli abitanti nelle Case circonvicine. l'adunanza delle quali quando non era cinta di mura, o di fosse, si chiamasse Villa, tuttocche avesse Podesta, e Territorio; onde forse sia avvenuto, che anco nel Privilegio di Celestino. del quale già abbiamo fatta menzione, questa Terra sia chiamata Villa, come trovo appresso il Rolandino (a), che chiama l' antica e famosa Terra di Este già Capo della Venezia, come vuole il Pigna, Villam Estensem, e così anco il Cortuso nella sua Cronica de Novitatibus Paduæ, & Lombardiæ lib. secondo, ed in questo modo forse, essendo la Badia chiamata Villa, può essere, che il Borgo di San Francesco posto all'incontro del Pinzone dal capo di sotto della Terra, sia stato nominato, come anco si nomina sino al di d'oggi, Capo di Villa, quasi si voglia aver detto in capo, o nel fine della Villa; se però non su così chiamato dalli soldati Oltramontani, che già vi dimorarono, nel modo, che chiamano Ville anco le Città. Ma sia di ciò quello, che si voglia, è cosa certa, che la Badia ebbe le condizioni, che al presente hanno li Castelli fino dai tempi delle donazioni di Ugo secondo da Este.

Che li uomini del Contado siano in alcun tempo entrati nel Configlio di questa Terra, io non l'ho mai letto, nè inteso da altri, che dal Nicolio; ma ho ben trovato che di tempo in tempo siano stati eletti Consiglieri del Corpo della Civiltà, e de melioribus, O prastantioribus, come vuole lo Statuto, restando Configlieri in vita, come si usa nelle altre due Terre Rovigo, e Lendinara. Benchè io non voglia negare di avere inteso, che circa l'anno 1510. e poco dopoi fossero introdotti nel Consiglio due del Territorio un per Villasuora, l'altro per Salvaterra, acciò avessero contezza, e vedessero le cause delle molte gravezze, che s'imponevano per occasione delle squerre, e non per altro affare; nè perciò si sa, che avessero mai voto nelle ballottazioni. Quanto poi a Lendinara confesserò anco di aver trovato nelle scritture di Viviano Fantoni da Lendinara, che nel Configlio di quella Terra entrassero otto uomini delle Ville, i quali poi furono esclusi, restando il Consiglio nelli soli Civili. Le parole del Fantoni nelli suoi Collettanei stano così per appunto., Il governo antiquo della Terra di Lendinara, come procedette ne tempi antichi, cioè che prima era Podestà, e

Vica-

Vicario. Vide Missale Reverendi Presbyteri Facini Risii; Exinde Potestas, & Consilium cum octo rusticis, Consulibus, Syndico, Cavarzeranis, Provisore ad victuale, quod actum Consilium ad numerum 40. Exclusi Rustici contra formam Ducalium datarum tempore additionis. Videto bæc omnia tam in statutis, quam in scripturis notatu dignis, quas habes penes te, & pone omnia suo debito loco, & tempore. Da operam, ut habeas a Communitate Abbatiæ, & Rhodigii &c. Ma torniamo alla Terra della Badia. Qual forma o circuito avesse il Castello fabbricato nel primo tempo appresso, o d'intorno col Monasterio, io non lo so per certo, ma estimo, che le fabbriche consistessero prima nell'abitazione del Podestà, luogo della ragione, prigioni, e piazza, le quali abbiamo per antica tradizione essere state, ove al presente sono le Case dei Chiteri ora detti Marii, ed ove su certo Torrazzo antichissimo già posseduto dai Bajolani, comprato, e demolito gli anni passati dalli Rosini per farvi Orto; e se su serrato il Castello non su certo da altro, che da sosse, le quali però non puotero esser in tutto le medesime, che ora si trovano, fatte cavare molti anni dopo, cioè nel 1390 dal Marchese Alberto successore di Niccolò il Zoppo da Este, dalle quali tutto il corpo della terra fu circondato, e fatti li ponti levatoj di legno alle porte, i quali poi l'anno 1541. surono sattidi pietra a volto, come ora si trovano: e perchè queste essendo per la sortita dell'Adige in ogni tempo abbondantissime di acque, ebbero bisogno di qualche condotto non solo per scaricarsene, ma a fine anco di tenere l'acqua in moto, onde non generasse mal' aria; perciò da queste principiò il Flume del Ceresuolo, il quale ingrossato per diversi condotti d'acque inseriori; che capitano nel suo alveo, cammina per Villasuora, e Saguedo costeggiando Cavazzana, Bornio, Grompo, Conca di Rame, e più oltre Mardimago, e giunge finalmente nella Valle di Santa Giu-stina, e poi nell'Agide di sopra di Cavarzare. L'anno 1606. per le diffidenze, che passarono tra la Repubblica, ed il Pontefice, causate dall'Interdetto, surono ricavate le sosse e sortificata la Terra di terrapieni, come ora si vede.

Poicchè il Castello su accresciuto, e circondato dalle dette sosse, che ora lo chiudono, ebbe tre porte con le sue Torri, e ponti; e queste riseriscono ai tre Borghi, i quali sono suori del corpo della Terra. La prima chiamata di sopra conduce al Bor-

go superiore del Pinzone, la seconda di mezzo per il Ponte di Pietra sopra l'Adige al Borgo di Francavilla, la terza di sotto

al Borgo di San Francesco detto anco Capo di Villa.

Ha la Terra della Badia tra le altre del Territorio suo, discosto un miglio, o poco più verso Lendinara, la Villa di Salvaterra, così detta, come si crede, perchè sosse la prima salvata dalle acque, avendo ella le più alte campagne di tutto il Polefine. Vogliono, che le ragioni del Comune di questa. Villa fossero anticamente molto ampie tra il Fiume Adigetto, l' argine di Po alto, e la Molinella Paese la magior parte posseduto dalla Casa San Bonifacia, e da quella da Lendinara; ed a'nostri tempi per li grossi capitali di Beni, che questa ritiene in quei contorni, Gaspero Cattaneo da Lendinara Assessore primario tra i primi parti del suo ingegno, e della sua diligenza l' anno ... operò, che si facesse, e perfezionasse il Ritratto della Valdentro, che è poi riuscita una delle più utili, e segnalate Bonificazioni, che da gran tempo in qua siano state satte nel Polesine di Rovigo. Ebbe già Salvaterra una Rocca, o Torre antichissima, non molto lontano dalla quale cavandosi l'anno 1584. per restaurare certa doccia, su scoperto un volto sotterraneo, che ad essa andava a riferire, tutto però era rovinato, e guasto, ed anco della Torre al presente ne resta poca parte.

Porta la Comunità della Badia nell' Arma tre Torri forse per le tre Rocche, o perche sia la terza in ordine, portandone Rovigo una, e due Lendinara. Sopra queste Torri tenevano già tutte tre le Comunità l'Aquila Astense; ed ora vi tengono il Leone alato di S. Marco in segno di devota sogge-

zione.

Delle Fabbriche pubbliche di qualche considerazione, delle quali da cento poco più anni in qua se ne ha conservata memoria in questa Terra, dirò brevemente, che

L'anno 1511. la Comunità fece fabbricare la Chiefa di S. Rocco alla Porta di sopra entro al corpo della Terra per la

peste, che vi si avea satta sentire.

L'anno 1576. la notte di Natale arse il Palagio Pretorio vecchio, ed in quell'incendio restarono distrutte le scritture, e memorie antiche della Terra conservate dai nostri maggiori sino a quel tempo, e con tale occasione su dato principio alla Fabbrica del Palagio nuovo, ove ora abitano li Rettori.

L'an-

L'anno 1595, su edificata in Piazza la Torre per la Campana del Consiglio, e del Orologio comune, il quale era stato levato dal Monasterio della Vangadizza l'anno 1532, espo-

sto nella facciata della Chiesa di S. Gio: Battista.

L'anno 1566. rovinò il Ponte di pietra, che su di tre volti sopra l'Adigetto per mezzo la porta di Santo Alberto a mezza Terra per una grandissima Rotta successa di sotto dalla Chiesa di S. Francesco nel Borgo di Capovilla, la quale in una estrema decaduta di acque sece gorgo di estraordinaria prosondità, e portò giù parte della Buova, ch'era di legno, ed in luogo di questo su fatto un altro Ponte di legno, il quale durò sin l'anno 15...che unaltro ne su fatto di pietra con gran spesa del pubblico, ed è quello, che al presente si vede di due archi, nell'istesso sitto, ove su il primo,

L'anno 16... su fabbricata la Buova di pietre vive, e cotte, ove si parte l'Adigetto dall'Adige grande, e l'opera si sece con grande spesa di tutte tre le comunità Rovigo, Lendinara, e

Badia, essendo ascesa sino a 25. mila e più Ducati.

L'anno 16... fu allargata la Piazza verso Tramontana levan-

do il Sagrato della Pieve di S. Gio: Battista.

L'anno 16... per le dissidenze, che passarono tra la Repubblica, ed il Pontesice, dubitandosi di rotture aperte, di guerre e d'invasioni, su fortificata la Terra con Terrapieni, come an-

co Rovigo, e Lendinara.

Dopo l'anno 1620. si sono cominciate alcune fabbriche sopra la Piazza nuova per il Collegio, e per li Archivi delle scritture dei Nodari e per altri bisogni pubblici, che quando siano compite adorneranno molto la Piazza, e saranno di grande utile alla Comunità.

L'anno 1628. si è dato principio alla Fabbrica del Convento, e Chiesa dei Cappuccini, nel qual tempo appunto cominciai a scrivere quest'opera in la Badia nella Casa del Colonello Giacopo Rosino mio Cugino, ove son nato, che finisco l'anno 1629. il dì 20. Decembrio in Cividale di Belluno.

## IL FINE.

## TAVOLA

## Delle cose più notabili.

A

Bate della Vangadizza non poteva L eleggere Podestà che non fosse Veronele. 34. vende ai Padovani la giurissizione del Castello della Badia . 38. per ragion di feudo investisce il Comun di Padova della giurisdizione della Balia &cc. 44. spela al preiente otto Monaci, e due Conversi, e gli elegge, mantiene, visita, e licenzia a suo piacere. 194.mette e leva i Curati delle Ville soggette; ed ha altre giurisdizioni. ivi. dà alli Retori di Rovigo, Lendinara, e Badia certa quantità di formento. ivi non cede ad alcun Vescovo, se non nel titolo e nella facoltà di conferire gli Ordini sacri.

Abati, i quali tenevano il governo della Badia, per lo spazio di molti anni furono eletti di tempo in tempo dal Capitolo G nerale della Congregazio-

ne Cimildolese.

Abazia della Vangadizza non conobbe mai altra superiorità che della S. Se-

de, e degl'Imperatori.

Abitatori del Polesine trattabili e affezionati ai loro Principi naturali. 17. nobili e ricchi della Venezia si ritirano ad abitar quelle Isole, ove al presente è situata la Città di Venezia. 26

Aborigini finitini dell' Umbria uniti con i Pelasgi fanno guerra agli Umbri.

Acque del Polefine per lo più gravi e mal fane.

Adelaida, dopo la morte del marito, dal secondo Berengario confinata nella Rocca di Garda, s'ingegna di suggire, e si riduce nella Rocca di Canossa.

Adelardi capi dei Guelfi, e della fazione Ecclefiastica in Ferrara. 32

Adige dai Paesani chiamato l'Adege, il

Ladese, e con più corrotto vocabo Iol' Ese. 2. anticamente l' Atriano. 3. lo chiamano Athesim in latino, e атиун in greco. 7. Atacim lo chiamano alcuni Cronisti Padovani . ivi. a TITHIA 10 chiama Plutarco. ivi. un tempo non divideva, ma colleggiava Verona. 7. passa per Porto ed altri luoghi . ivi fe sia l' Atisone di Plutarco. 9. si divide alla Torre Marcheggiana. 10 mette con due foci nel mare. ivi. tre fiate diviso sa due Polesini. ivi. sopra Villabuona non avea un tempo quel dritto corso che ha al presente.

Adria data a Nicolò Secondo Marchese da Sigismondo Imperatore. 33. ed Atria son nomi ambigui. 50. fu prima chiamata Etria . 51. è stata Co-lonia antichissima idei Toscani Assagi. 54 da essa il Golso, ora chia-mato di Venezia, ricevè il nome di Adriatico. ivi. diversa da un'altra Adria posta nel Piceno, che su patria di Adriano Imperatore. 55. ebbe un porto assai celebre anche ai tempi di Velpaliano. 56. fu vicina all'ultimo eccidio. 57. fu in gran parte abbruciata. ivi. preeminenze che moltrano la sura grandezza. ivi. riputata d' aria grave e infalubre. ivi. ridotta al presente fra termini, rispetto agli antichi, angustissimi. 58. tirava verso il mare, e verso Ravenna. ivi . cavando nelle vicinanze di essa si trovano fragmenti di colonne, marmi, ponti, tavole, focolari &c. 59. e feg.

Adriano Pontefice, fatto venire in Italia Carlo Magno, è investito da lui di quanto sino all'ora era stato sotro gli Esarchi. 28. si stima offeso, e si duole di Federico.

Adriatico viene dalla nosfra Adria Veneta, antica e potente, non da quella del Piceno.

Adriesi disfati da Otto Orseolo. 9
Agathia

Agathia citato. 26.28 Agilulto quarto Re Idei Longobardi abbrugia Padova e prende Montelice Alani condotti in Italia da Attila. 25 Alboino Re dei Longobardi chiamato in Italia da Narlete. 26. arrivato nella Marca Trivigiana occupa Trivigi, Vicenza, e Verona. ivi. occupa Pavia, e tutto il resto della Lombardia. ivi. Alesandro Quarto Papa con due Brevi minaccia di scomunica il Comune di Padova. Alicarnasseo, Dionisso, diligentissimo espositore delle antiche successioni delle genti. 17. citato. Alpi sepontie. 9 Altino. Alviano Generale dei Veneziani. Amabilia Moglie di Badoero dei Badoeri da Venezia. Ambasciatori mandati dal Consiglio di Padova a D. Francesco, e D. Rinaldo da Este. Ammirato, Scipione, attribuisce il Marchefato della Tolcara ad Ugo nipote di Ugo d' Arlı Conte di Provenza. 149 to. Amolino, Lorenzo, Filosofo, Medico, e Teologo e fua opera. Annio, Fra Giovanni, Viterbiese, è spacciato per ciurmatore. 7. suoi co-mentari pieni di ciancie, e menzogne. ivi. suo passo. 72. altro suo pas-10. 74. lua autorità sospetta, e mal intesa dal Nicolio. 78. sua impostura raccontata dal Cluverio. Antenore cacciati gli Euganei s' impadronisce della Venezia, e fabbrica Padova. Antichità trovate sotterra, cavando nelle vicinanze di Adria. 58. 59. 60. e leg. Appiano Alessandrino citato. Aquila, Conte Francesco dall', capo del presidio in Rovigo. 46 Aquileja spianata da Attila. Arca di marmo, in cui era riposto il Corpo di S. Bellino, con grande facilità, non altrimenti che se fosse stata di legno, fu tirata da due pic-

cole e debolissime vacche. 128 Argentone.... parlando del Polefine, scrive esser in quello due picciole Città Rovigo, e la Badia. 195 Aretino Leonardo citato. 28 Ariosto, Lodovico, suoi versi. 147 Aristotele citato. 71 Arma concessa alla Contea di Rovigo da Federico Terzo Imperatore Arme Estense congiunta con la Cattanea sopra le sepolture degli Estensi nella Chiesa di S. Francesco di Este. Astolfo Re dei Iongobardi prende Ravenna, e i suoi contorni. 27. diman-

da certo tributo. ivi. è costretto a

chieder pace, e render l' Esarcato. Atelte primo nome di Effe. Arestino, Girolamo. Atria famiglia nobilissima ed antichisma tra le Toscane. Atriano non è stato altro fiume che l' Adige. 6. forle fu così chiamato da Tolommeo per un suo ramo che passa vicino ad Adria. Atrio uno degli antichi Re dei Tosca-, ni. Borghino ... è seguitato dall' Ammira. Atro, annoverato da Manetone tra i Re dei Toscani. Attila condusse in Italia vari popoli. 25. spianò Aquileja, e devastò tutto il paese della Venezia. ivi.

Avanzi, Gioan Maria, Giureconsulto ed Avvocato. 124. poema da lui lasciato dà alle stampe Carlo suo figliuolo. ivi.

Autare Re dei Longobardi. Autore, l', prima di discender a'particolari d'alcun luogo, confidera il nome di Polesine, il sito, confini &c. 1. crede che nel Polesine si chiami veramente Penisola quella parte che vien serrata tra' rami dell' Adige. 2. rimette gli studiosi a vari Autori. 8. non ardisce affermare più una cofa che un'altra. 10, pensa che nel testo del Sabellico possa esser errore. 11. non trova differenza di considerazione nel linguaggio delle Terre del Polefine. 16 fottoscrive al parere di Diodoro Siculo , e seguita Plinio. 19. nelle cose difficili ad esser Cc decile

decise si fida assai sull'autorità del Sigonio. 22. argomenta da un'iscrizione la soggezione dei Vicentini a Roma. 25 esamina le ragioni antiche di Verona su la Badia. 34. e seg. resta maravigliato della poca avvertenza del Nicolio. 39. risponde al Nicolio. 40. e feg. porta varie scritture perappoggiare la sua sentenza. 42. e seg. parlando d'Adria, seguita il nome più comune, e più conforme a quello ch'é in uso. 50. inclina alla opinione più ricevuta. 54. taccia Polibio di poco accurato in proposito di Geografia . 55. riferisce una lettera mostratagli da Monsignor Pignoria. 62. trascrive fedelmente ad verbum un lungo passo dell' Istoria del Nicolio. 65. cerca qual forma di prova li possa cavare dalle parole del Nicolio. 67. esamina più diligentemen. te la scrittura del Nicolio. 68. vuole, che quanto ha scritto il Nicolio, sia pura e mera finzione. 71. rimprovera allo stesso di non aver ben ponderato il senso d'una scrittura. 75. dà la distinzione tra Cittadini Romani, Municipi, e Coloni. 81. non nega, che le Tribù fossero più di trentacinque, e che alcuna di esse chiamata fosse con due nomi. 83. investiga il vero tempo della edificazion di Rovigo . 85. crede assai deboli i fondamenti dell' opinion del Nicolio . 90. 91. non vuol parere di dubitar troppo superstiziosamente della buona fede del Nicolio. 93. non lo crede un Evangelista nel citar gli scrittori. ivi. lo confuta con le parole del Casilino. 95. crede non ingannarsi nell' attribuire assai al giudizio del Casilino . 102. l'Istoria che va sotto il nome del Pigna, la crede di Girolamo Faletti. . 104 non fa gran capitale dei Privilegi portati dal Nicolio. 105. fa intorno ad efficalcune considerazioni. rro non approva il pensiero del Ba-nio . 115, vuole che un Vescovo non possa aver due titoli. 115. confessa di buona voglia e riconosce per Città Rovigo . 120. riferisce . gli uomini chiari e famosi in lette-

re di patria Rodigini . 120. e feg. si confessa debitore alla memoria di Antonio Riccobuono suo Maestro in Padova. 124. dice, che Lendinara sia stata antichissima giurisdizione di quelli da Lendinara. 132. più si acqueta all'autorità di mosti che di un solo. 136. passa a trattare della Badia. 140. circa il nome di Vangadizza non ha mai trovato altro che pensieri volontarj e capriccj senza fondamento. 143. non presta fede ad un Epitafio portato dal Pigna. 147. porta più argomenti contro quelli che vogliono Ugo Marchele di Tolcana effere stato Provenzale. 150. segue in ciò il parere degl' Istorici Ferrarest. 152. lascia alla confiderazione del giudiziolo Lettore lo scioglimento d'una difficoltà. 158.nè afferma, né negache siano state due Guille nel medesimo tempo. 161. per istruzione di chi legge porta distesamente le Donazioni della Casad' Este alla Badia. ivi. e seg. riferisce un suo discorso tenuto con Filippo Recanati in proposito delle reliquie dei SS. Primo e Feliciano, e di S. Teobaldo. 169. e seg. supplica egli cogli altri, che si aprisse l' Arca di S. Teobaldo. 170. registra le memorie antichissime della Casa d'Este, che si trovano in quella Terra . 177. riferisce la compreda fatta di un'Arca da Marcantonio Bronziero suo Zio. 178. porta le scritture antiche conservate nella Cancellaria della Vangadizza, fecondo l'ordine dei tempi.181. é molto debitore alla memoria di Francesco Loredano terzo di tal nome per la particolar benevolenza, che gli mostrò sin che visse. 192. ottenne da Matteo Priuli Abate di quel tempo di poter vedere a suo piacere le scritture della sua Cancellaria. 193, vuole contra il Nicolio, che la Badia non sia Villa, ma Castello onoraro e civile. 195. non ha mai letto, che gli uomini del Contado fiano in alcun tempo entrati nel Configlio della Badia 196 non la qual circuito avesse il Castellone'primi tempi della sua edificazione. 197annovera le fabbriche pubbliche de quella Terra. 198. e feg: comincio a scriver quest' Opera in la Badia in casa del Colonello Giacopo Rosino suo Cugino, ove è nato, e la finì in Cividale di Belluno un anno dopo. 199.

B

B Adia, pana per con meno villaggi, nè così fertili co-Adia, passa per essa l'Adige. 7. ha me quelli di Lendinara . 16. è in un sito ameno e per la Navigazione assai comodo. ivi. e suo Territorio su delle antiche ragioni di Verona. 34. posseduta dal Comun di Padova. 35. era anticamente una adunanza di Case chiamata il Pinzone. 140. per l'altezza del sito, sicurezza, salubridà, amenità, comodo della navigazione, invitò i stranieri a fermarvi le loro abitazioni. ivi. è purgata dai fiumi, che la circondano. 141. è opportunissima al traffico. ivi. vi surono in diversi tempi sabbricate tre Fortezze o Torri. 142. nella sua Chiesa sono se. polti i più celebrie famosi della casa di Este. 166. è ornata dei corpidi S. Primo, di S. Feliciano, e di S. Teobaldo. ivi. secondo il Nicolio, era chiamata Villa dallo Stato di Verona. 194. è Castello tanto onorato e civile, che da alcuni Istorici di gran nome è chiamato Città. 195. gli uomini del Contado non sono maientrati nel suo Consiglio. 169. ha tre porte con le sue Torri e Ponti, che conducono nei tre Borghi. ivi. ha tre Torri nella sua arme. 198. fabbriche di detta Terra. ivi.

Badoeri, Badoero dei, da Venezia. 37
Bagarotti, Matteo, Cancelliere è prefente all'aprimento dell' Arca di S.
Teobaldo.

Barbarigo, Agostino, Capitanio di Padova, destinato allo stabilimento delle cose del Polesine.

Barbiano, Conte Manfredo da, Generale al fervigio del Marchese da Este. 46

Baronio vuole, che Narsete sosse ricevuto onoratamente in Costantinopoli 26. e che Alboino non chiamato, ma di sua volontà venisse in Italia ivi, suo lungo passo. 112, 113, 114
Battaglia civile seguita in Padova stra
i Carraresi da una parte, e Paulo
Dente con suoi seguaci dall'altra, 40
Beccadelli, Pollione de', Bolognese, Podestà di Padova ammazzato dai Carraresi.
40
Belisario Capitano dell' Imperatore Giustiniano, 26

Bellino S. memoria della fua vita scritta da Fra Bonagiunta. 127. è privato di vita con serite, o satto sbranare dai cani da Tommalo Capo di Vacca. ivi. su sepolto in un'arca di marmo in S. Giacomo della Fratta. ivi.

Bellunefi, per aver ammazzato il loro Vescovo, restarono puniti con la privazione del Vescovato per cento anni.

Bembo, Marco, Vicario di Gentilizio Domicelli nelle cause civili e criminali.

Berengario Re d'Italia. 30 Bernardo Abate della Vangadizza elegge Gentilizio Domicelli Podestà della Terra della Badia. 35

Bernardo, Ambrosso, Nobile Veneto, Protonotario Apostolico, eletto Abate. 191. comodi ed ornamenti procurati da esso al monastero. ivi,

Beroso, suo passo. 72. messo in credito da Annio.

Bignonio, Girolamo, suo passo. 78 Biondo.... citato. 3. suo passo. 5. è ripreso da alcuni. ivi. suo detto. 15. citato. 28. suo passo. 57

Biorgo Re degli Alani passato anch' egli in Italia finì di distruggerla. 25 Boccaccio citato.

Bocchi ... feguita Giovanni Villani, ed aggiunge un fogno di Ugo fecondo. 148. 149

Bonagiunta, Fra, Vescovo d'Adrascrisfe una memoria di S. Bellino, quale partita in novo lezioni è introdotta nell'officio di quel Santo. 127

Bonifaci, Bonifacio, Giureconfulto ed Affessore scrisse varie Opere. 124

Bonifacio, Baldassare, Archidiacono nel Duomo di Trevigi, uomo eruditissimo. 125. varie opere di lui-stampate. ivi. altre opere di lui mano-Cc 2 scritte.

\* a- 126 scritte. Bonifacio, Fabio, Rodigino, Giureconsulto, Assessore, e perito di Astrologia. 123. sue opere edite, e in. edite. Bonifacio, Galpero, figliuolo di Bonifacio, compose un volume di Rime piacevoli e gravi, ed una favola boschereccia': Bonifacio, Giovanni, Giureconsulto, suo elegante Epitafio su la sepoltura di Celio Rodigino. 122. con una ornatissima orazione procura, che gli sia anche drizzata una statua. varie opere di lui sopra vari argo-125 menti, Bonifacio, Girolamo, Canonista ed Arciprete di Rovigo, e Vicario Generale della Diocese d'Adria, e suo Comento sopra i Distici di Cato-Bonifacio, Lodovico Conte di S. lettera ad esso scritta da Papa Eugenio IV. 121. investito da Bernardo Abate del. la Vangadizza di una parte di Feudi spettanti alli Albrici da Lendinara. 137. Bonifacio Papa approva la composizione ed investitura, seguita tra l'Abate, ed il Comune di Padova. Bonifacio, Rizzardo San, investisce certi suoi livellari di Beni posti &c. 137 Borso Duca di Ferrara rasciuga il Paese sommerso dalle acque del Casta-

gnaro. Brello, Giacomo, Dottore, e Cittadino di Lendinara.

Breve di Papa Alessandro Quarto contra il Comune di Padova, acciò restituisca all' Abazia tutto quello che le avea usurpato. 43. altro breve di scomunica dél detto Pontéfice contro lo stesso Comune, ivi.

Broginoli, Marchioro e Filippo, scuoprono una sepoltura, nella quale erano ossa, come credettero, di un Gi-

Brondolo sinistra foce dell'Adige, con cui metté in maie. 10

Bruloni; Francesco, Rodigino, Conte Palatino, e Poeta laureato.

Bruto D. fu con imperio nella Vene-zia 24 fua lettela a Cicerone in rac-

comandazione dei Vicentini. 201. Buonvico fu Vico, e Corte. 67. fu poi chiamato Rovigo. Buova dell' Adigetto. IG Burgundio, Teofilo, Rodigino, Teologo, sue opere. Busati, Orazio, Agente del Priuli è presente all' aprimento dell' Arca di S. Teobaldo, 177

Anal de Buoi. J Cancellaria della Vangadizza. 30 Candiano, Pietro, Doge di Venezia

Canobio, Alessandro, citato. Capaccio, Giulio Cesare, citato. Capo di Vacca, Tommaso, priva di vita con molte ferite S. Bellino, o, secondo altri, lo fa sbranare dai cani. 127. nessuno della sua discendenza potè mai entrare nella Chiesa di S.Giacomo della Fratta, in cui S. Bellino fu onorevolmente sepolto. ivi.

Cardona, D. Raimondo di, Vicerè di

Carlo Magno ha dato il nome alla Romagna.

Carrara, Conte da, mandato a metter campo alla Terra della Badia . 45.pafla ad espugnar Rovigo, ma è richiamato per la interposizione degli Ambasciatori Veneti. ivi.

Carrara, Francesco da, fa guerra coi Veneziani. 45. induce il Marchese Nicolò suo Genero a romper esso pure la guerra alla Signoria di Venezia. 46. va in persona al campo posto a Rovigo. ivi. ferito nei primi assalti gli conviene ridursi a Padova per esser curato. ivi. risolve di passar di nuovo sopra il Polesine, e vi sa mol. ti acquisti . ivi. vinto dai prieghi e dalle ragioni del Marchese leva il campo e ritorna a Padova. ivi.

Carrara, Francesco il vecchio da, gli è levata la Signoria di Padova da Gioan Galeazzo Visconte.

Carrara, Francesco Novello da, muove guerra al Marchese Alberto da

Cc 3

Cavaleone, porto di, altrimenti la fo-Ferrara. Carrara, Marsilio, Nicolò, Obizzo da, ce Sagis. Cavalieri fatti da Cane Grande Scalivengono alle mani con Paulo Dente, e seguaci. gero nelle allegrezze per l'acquisto Carrara, Obizzo da, ammazza sua sodi Padova. rella per causa d'onore, è ferito in Celio Rodigino, vedi Richieri Lodofaccia nella Battaglia tra i Denti e i vico Maria. Carraresi, ed è fatto tre anni dopo Cenomani, amici e confederati dei Ro-Cavaliere da Cane Grande dalla Sca-Cerimonia nella creazione del Duca Borso di Ferrara. Carrara, Ubertino da, insieme con Chiefa di S. Bellino. 12. di S. Sebastia-Tartaro da Lendinara ammazza Guno. 14. fondata da Almerigo da Este, lielmo Dente. dedicata alla B. Vergine, e dotata di Casaubono, interprete di Polibio. 4. sua traduzione fedelissima di Polibio. 22. beni circonvicini, fu poi chiamata di Vangadizza. Chiruola o Fossa Padovana era perdi-Casilino, Buonaventura, Rodigino, citato . 94. sua Istoria di Rovigo . videre il Polesine dal Padovano. 10 123 Cicerone, suo luogo. 22. 23. suo pas-Casilino, Paolo Emilio, consuta il Nicolio. 95. 101. 102. ha fatto un di-Cimbri calarono in Italia per il Noriicorso dell'Origine e condizione delco, secondo Plutarco, o per le Alpi la sua Patria e Famiglia, ed una Odi Trento. 9. è loro vietato il passar verso Roma da Lutazio Catulo razione al Cardinal Canano, ed al-Proconsole. ivi. Castagnaro fiume. 10. paese sommerso Cimmerj, popoli nei confini di Pafladalle sue acque. 11. entra in esso il Cittadinanza antica Romana in che confiume Tartaro. 14 Castelbaldo. sistesse. 80. donata da Cesare ai Tras-Castellano Veneto di Rovigo su pelapadani. Citadini Romani altri erano pleno jure, to in pubblico a pelo per pelo. 49 Castello dell'Abazia del Polesine preso altri Municipi, altri Coloni, altri da Alberto dalla Scala. anco di minori prerogative. Cittadino pleno jure che privilegj, pre-Castelnuovo. 12 rogative, e preeminenze avesse. St Catanio, Gasparo, Assessore primario, Classe presa. nato della nobile ed antica stirpe di quelli da Lendinara, possessore di un libro messo insieme da Viviano Fan-Cluverio, Filippo, citato. 8.ha avvertito molti errori in Tolommeo ed altri.9. suo lungo passo, in cui raccontoni. 129.operò che si facesse il ritratto della Valdentro. ta una notabile impostura di Annio Cato Cavalier Ferrarese, oriondo pe-Viterbiese. 84.85 rò da Lendinara, scrive certa Apolo-Colonie mandavansi o per iscaricare le gia sotto il nome del Zago di Santa Città di Cittadini poveri', o perchè Rentua contro l'Istoria del Nicolio. era bilogno di afficurare qualche confine col fabbricarvi Città &c. Cattanea Famiglia pria chiamata da Colonie dovevano usare le leggi e forme dei magistrati della loro matri-Lendinara. 134.135 Cattaneo, Altegadro, gran Canonice. 82 sta e Vescovo di Vicenza, sua sepol-Colonna Prospero. 48 tura in S. Agostino di Padova. Columella, suo passo. Comizi Curiati. 81. Centuriati. ivi. Tri-Cattanei Antonio e Rizzardo vendobuti. ivi. no la sua-giurisdizione di Lendinara. 37 Comune di Padova compra dagli E-

stensi per diecimila lire Rovigo. 38 investito dall' Abate della giurisdizione della Badia &c. Comune di Verona manda ad affalire il Castello della Badia. 36. esortato con Breve del Papa ad assistere all' Abate della Vangadizza. Concilio convocato nella Città di Verona da Lucio Pontefice. Contado di Rovigo considerato nello stato presente ha molte sortezze. 126. è ornato del Corpo di S. Bellino. 127 Contarini, Francesco, Ambasciatore in Roma per la Repubblica, Conti Ingolfo (eguita ed appruova l'opinione dell' Ongarello. 37. citato. 38 Contrarj Ugucione prende Rovigo per il Duca. Convenzioni tra l'Abate, ed il Comune di Padova registrate e notate in tre luoghi. 44 Corbola fiume. Corio numera i gradi della nobiltà. 134. ma'e informato, o equivocando scrive che Eccelino facesse ammazzare tutti gli abitanti di Lendinara. Cornelio Nepote citato. Corradino, D. Isnardo, Abate Camaldolese, sua memoria lasciata di aver veduto ossi umani di grandezza molto più che ordinaria cavati dall'impeto dell'acqua. Corso dell' Adige per Castagnaro, Malopera, Buova, e Chiruola. Corte.... non è di parere del Pigna. 35.142 34. citato. Corie luogo delli Bronzieri, 14 Corte Nossa fabbricata dalli Toscani a fine di ridurvisi a contemplare il corfo delle stelle. Corte, fuo significato non solo presso i buoni Autori Latini, ma anco nelle formule e scritture antiche de' Notaj. Cortuso Guglielmo, citato. 38.39.40. 41. scrive coerentemente ad una Cronica antica manoscritta: Crasso, Nicolò, suo testimonio circa , il Testamento del Faletti, e sua 1storia creduta del Pigna. Crepaldo, Pietro, disfece un Pontetrovato lotterra.

Crescenzio Nobile e Console Romano, mosso da ambizione, e corrotto dai denari di certo Vescovo Piacentino, luscita un gravissimo scisma. 145.è assediato nella mole di Adriano. 146. dopo essergli state troncate le mani, cavati gli occhi, tagliato il naso e le orecchie, con il capeltro al collo è condotto per la Città, e finalmente impiccato. ivi. Crisostomo Dione, suo passo. Crocetta, villa sotto alla Badia. Cronica antica allegata dal Prisciano. 6. creduta dall' Alberti. ivi. Cronica Padovana scritta in bergamina da Pietro Paolo Vergerio da Giustinopoli. Cronica Padovana antica manoscritta in bergamina posseduta prima da Tro-

jano ed Ettore Dotti Nobili Padovani, ora è presso gli Eredi di.....

Duodo Cavaliere, e Nobile Veneziano. 135, suo principio, e capitolo riferito. ivi.

Cronichetta Veronese citata. 137
Crotone metropoli degli Umbri. 18
Cunigonda Figlinola di Guelso IV. Duca di Baviera, moglie di Azzo IV. da Este. 177
Cunigonda, altra, diversa dalla prima, e più antica, moglie di Enrico Primo Imperatore. 178

D

Amarato Corintio diede l'uso delle lettere alli Toscani. 73 Dante, suoi versi. 69. altri versi. 148 Dardano figliuolo di Corito cacciato da Teucro torna con gli Euganei in Italia. 19. fabbrica Este Città antichissima capo della Venezia. ivi. secondo altri, figliuolo di Giove e di Elettra. ivi.

Dentato M. Curio, Console. 56
Dente, Gulielmo, ammazzato da Ubertino da Carrara, e da Tartaro da Lendinara. 40
Dente, Paulo, venuto alle mani coi Carraresi è superato, e scacciato. 40
Desiderio Re dei Longobardi, successore di Astolsos, infesta lo stato della Chiesa, e prende alcune Città dell'

Efar-

Esarcato. 28. viene in Italia contro di lui Carlo Magno a richiesta di Papa Adriano. ivi. è superato da Carlo, e sinisce in esso il Regno dei Longobardi. ivi.

Diacono Paolo, citato.

Diomede, gli è attribuita l'origine di due antichissime Città, Adria, e Spina. 50. suoi compagni si finsero cangiati in uccelli, infesti a tutti,

fuorché ai Greci.

Dione, suo passo.

Domicelli Gentilizio, Cameriero secreto del Papa, eletto Rettore e Podestà della Badia, e sue Ville. 35, elegge Marco Bembo per suo Vicario nelle cause civili e criminali.

Dominio della S. Sede sopra Ravenna e 1 Esarcato.

Domnizone scrisse le cose di Matilde in istile molto barbaro. 158. titolo e versi del suo libro. vvi. si è ingannato. 160. altri suoi versi. 161

Donazione del Re Pipino alla Chiefa.

28. di Carlo Magno, di Lodovico, e
di Otto Primo Imperatore. ivi.di Lodovico Pio. 27. di Lodovico registrata
dal Sigonio.

29
di Otto Primo fi 'trova recitata ad
verbum negli Annali del Baronio.

Donazioni degl'Imperatori. 28 Donazioni tre fatte da Ugo alla Abazia della Vangadizza. 150. riportate

Dotti, Trojano ed Ettore, Nobili Padovani possessori un tempo di un'an-

tica Cronica Padovana manoscritta.

135.

Duodo ..... Cavaliere e Nobile Veneziano, suoi eredi possessiori di un'
antica Cronica Padovana.

135

F

E Goni Galli. 20 Emilia con altre Città compresa nella donazione di Lodovico Pio.

Eneti venuti con Antenore di Paflagonia. 19. goderono e dominarono i contorni d'Adria fino ai tempi di Tarquinio Prisco. 20 Enrico Duca di Baviera insieme con Ugo libera l'Imperatore. 146

Enrico Primo Imperatore, uomo castissimo, morendo sascia la moglie vergine. 178

Enrico Figliuolo di Federico Barbarossa dona, o, secondo altri, sa restituire Rovigo ad Obizzo primo d'Este.

Enrico VI. Imperatore. 11.194 Eridano foce che va nell' Adriatico. 3 Erizzo, Domenico, ammazzato, combattendo virilmente. 57

Erodoto fa Tirreno figliuolo di AtiRe di Lidia.

Eruli condotti in Italia da Attila. 25 Efarcato fu chiamato Romagna, e Romaniola. 3. molto vicino a Ravenna. 27. detto per l'innanzi la Flaminia. ivi. è di ragione dell' Imperio Greco. 27

Esacro ajutato e rimesso in istato dai Veneziani. 27

Este fabbricata da Dardano. 19. suo primo nome Ateste. ivi.

Este Albertazzo Marchese I.d' 30 Este, Marchese Alberto da, paga quindici mila Ducati d'oro al Signor di Padova. 45

Este Aldobrandino e Francesco vendono al Comune di Padova sper dieci mila lire Rovigo ed ogni sua ragione nel Polesine.

Este, Aldobrandino Marchese da, cede a Giacopo da Carrara il Cattello di Vigisiuolo in Padovana, ed ha all'incontro la Torre sabbricata nel Pinzone.

Este Aldobrandino da, figliuoso d'Azzo acquista con l'armi la Marca Anco. nitana occupata per innanzi dai Conti di Celano. 32.33. è fatto Vicario con titolo di Marchese da Innocenzo III. ivi. gli è confermato il dominio di Rovigo, come erede e successore di Obizzo suo avo, e di Azzo suo padre ivi.

Este, Alfonso secondo da, Duca di Ferrara occupa, perde, e ricupera il Polesine. 48

Este, Azzo d', ottiene per eredità della

fice.

Moglie Marchefella le facoltà degli Adelardi. 3 2. fu sempre parziale della Chiesa, contro Salinguerra Torello di fazione Imperiale. ivi. prigione de' Padovani.

Este, Azzo novello d', fratello di Aldobrandino, benemerito della Santa Sede.

Este, Azzo VIII. da, volle esser sepolto alla Badia . 178. combattendo a bandiere spiegate, su la Boara di Verona vinse e fece prigione Ezzelino il Monaco, cui generosamente rimise in libertà. ivi. furono poi le sue ossa trasportate a Ferrara. ivi. suo epitafio.

Elte, Bonifacio da. Este, Borso da, creato solennemente Conte di Rovigo da Federico Terzo Imperatore . 34. creato Duca di Ferrara dall'Imperatore.

Este, Nicolò III. Marchese da, è indotto dal Carrarese a romper la guerra alla Signoria di Venezia. 45.manda in Polesine Luca da Lione con buon numero di foldati. 46. va proveduto di gente alla Badia, che gli apre le porte. ivi. il simile faa Lendinara. ivi. pone il campo a Rovigo, ma è obbligato a partirsi per andar a impedire i progressi de' Veniziani. ivi.

Este, Ercole primo da, Duca di Ferrara dà cause ai Veneziani di movergli guerra. 46. fa fare, contra le conyenzioni, sali a Comacchio, non vuole pagare i soliti Dazi, e pianta alcune fortezze a Cavarzere. 47.è indotto da Lodovico Sforza suo Genero a negare il passo alle genti Veneziane. ivi. gli è restituito Rovigo dai Veneziani per levarlo dall'unione col Duca di Milano.

Este, Nicolò Marchese da, riceve Adria da Gismondo Imperatore.

Este Obizzo primo da. Gli viene donato da Enrico, o, secondo altri, restituito Rovigo da Ezzelino Monaco. 32. s' impadronisce di Modena e Reggio.

Este, Rinaldo da. 33. Ieva Rovigo al Vescovo Adriese scismatico, e ne ottiene investitura dal legitimo Ponte-

Este, Ugo secondo da, Marchese di Toscana, dona la Chiesa della Vangadizza ai Monaci Camaldolesi dell' Ordine di S. Romoaldo. 144. si può dire che sia stato il primo edificatore della Badia. ivi. da alcuni è chiamato Ugo Terzo. ivi. paísò con Otto secondo Imperatore, e Duca di Sassonia in Italia. 145. soccorre il vero Pontefice Gregorio. 146. cava aftutamente dal pericolo l' Imperatore, ed è creato Marchese d'Italia, e Governatore e Vicario della Tolcana. 146. 147. suo epitafio registrato dal Pigna, dal quale si cava, che fosse nominato Ugone Azzo. 147. 148. non si dee prestar fede a quest' epitafio. ivi. si vuole da alcuni, che oltre l'abazia della Vangadizza, ne abbia edificato altre sette in Tosca-na. ivi. morì la festa di S. Tommaso, nel qual giorno se ne fa dai Monaci la solenne ricordanza. ivi. non fu di stirpe Provenzale. 15c. suo Padre chiamato con varj nomi . 152. fu congiunto di parentela con Bonifacio Marchese di Toscana, Padre di Matilde.

Estense, Nicolò Maria, Vescovo d' Adria, divisa in nove lezioni la memoria scritta da Fra Bonagiunta, la introdusse nell'Officio di S. Bellino.

127.

Estensi cominciano a impadronirsi di Rovigo. 30. erano prima stati Padroni della Badia. ivi.

Evandro Arcade diede l'uso delle lettere agli Aborigini. 73.

Euganei passati in Italia con Dardano 19. accompagnano Ercole all'impresa di Spagna.

Eugenio IV. Papa, sua lettera a Lodovico Conte di S. Bonifacio. Eustazio citato dal Cataubono sopra Strabone. 8. citato.

Ezzelino il Monaco vinto e fatto prigione, è generolamente rimesso in libertà da Azzo VIII. da Este.

Fabbri-

F

Abbriche pubbliche della Badia di qualche considerazione. 198. 199
Faletti, Girolamo, scrisse certe Poesie latine molto eleganti ed erudite. 104. fa testamento, e raccomanda la sua Istoria a Gio. Battista Pigna. 105
Famiglie di Ferraresi e di Romani venuti ad abitar la Crocetta. 14. nobili molte hanno ricevuto il nome da quei luoghi, ne'quali hanno avuto dominio. 131. de'San Bonisacj, e de Salvaterra ebbero campi e possessioni, ma non già dominio o giurisdizione nel Castello di Lendinara 138.

Fantoni, Viviano, da Lendinara, sue memorie. 10 vuole che vi sia qualche
disferenza di lingua nelle Terre del
Polesine. 16. suoi Collettanei. 41.
scritture contenute inessi. 41.42. raccolle molte scritture antiche appartenenti ad alcune Famiglie di quella Terra. 129. suoi pensieri meritano più tosto esser passati con riso,
che consutati con alcuna ragione.
ivi.

Federico Barbarossa tira a se la proprietà di tutti i contorni d' Italia 30. riceve l' Abazia della Vangadizza sotto l' imperial protezione e conferma il possesso di tutti beni 30. libera l' Abate, Castello, ed abitanti dal dominio di cadaun altro Prencipe così Ecclesiastico, como secolare ivi 51. pretendeva autorità di riscuotere dalle Città della Chiesa certa ricognizione chiamata Fodrum. ivi pretendeva aver ragione e sovranità sopra la stessa Roma. ivi nega di restituire sa Lucio Pontesice l'eredità di Matilde, e ciò ch' era di ragion della Chiesa.

Ferrari, Ottavio, citato.
Ferro, Antonio, da Parma Dottore e

Monaco su consermato Abate, e perpetuo Commendatario dal Pontesice Gregorio XII.

Ficheruolo, rotta ivi. successa.

Fiumi sono più antichi delle Città. 6. di considerazione tralasciati da Tolomuco e da altri.

Flaminia compresa nell'Esarcato. 3.co-sì nominata dalla via di Q. Flaminio. 27. su dipoi chiamata Romagna da Carlo Magno, e da Papa Adriano. ivi.

Foce prima e più meridionale che sbocca nell'Adriatico, ha vari nomi.

Foce prima e più meridionale che sbocca nell' Adriatico, ha vari nomi. 3
Fortezze del Territorio di Rovigo. 126
Fortuna di bronzo, lunga un piede e inezzo, di opera antichissima. 61
Fossa Padovana, detta la Chiruola. 8
Fossa Filistina cavata da' Toscani Assagi. 12. cominciava sotto Castelnuovo, e conduceva le acque al mare. ivi.
Fossa Saga creduta il Po dal Nicolio.
2.

Fossioni della Filistina, sesta foce. 4
Fossione destra foce dell' Adige, con cui
mette in mare. 10
Fracchetta, Girolamo, Filosofo, e gran
Cortigiano, stampò varie opere. 124
Fratta, Fortezza della, occupata, o secondo il Sigonio, edificata da Salinguerra Torello. 34. ricuperata dall'
efercito Veronese. ivi. da chi edificata. 126
Fuligno, Lodovico, Rodigino, Giureconsulto, &c. sua orazione. 123

G

Alesino Pietro riferisce una memoria trovata in Ligiuno in proposito del corpo di S. Primo, e le reliquie di S. Feliciano. 168
Galli Egoni. 20. non ebbero mai che sare nei paesi posseduti dai Veneti. 22
Gavello parte del Contado di Rovigo.
13.
Gazzo o Gaibo Castello di. 36. edificato
dai Veronesi. 127
Gellio, suo passo riferito. 81.32

Gellio, suo passo riferito. 81.82 Giancarli, Gioan Battista, Rodigino, Assessore. 123 Giovanni X. non Papa, ma scellerato Pseudo-Pontesice. 112

Dd Gio-

Giovanni XX. Papa, diversi pareri intorno all'intrusione, od elezione di edui, 28 Giornande citato. Giraldi concorda col Pigna. 34. citato 144. 145, 148 Gismondo Imperatore dà Adria a Nicolò secondo Marchese, Giurisdizioni degli Abati della Vanga-194 dizza. Giustiniano Imperatore. 26 Giustiniano, Pietro, chiama Città Rovigo, Lendinara, la Badia, ed A-dria, e le altre Terre. 195 Giustino abbreviatore di Trogo citato. 52. Giustino Imperatore. Goltzio tratta esattamente delle Tribù, ma non fa menzione della Tribù Latina, Goti venuti in Italia con Teodorico Re loro . 25. vinti e depressi da Belisario. 26. spenti del tutto da Narsete. 1V1. Gradi della Nobiltà annoverati dal Corio, Gregorio Papa persuade i Veneziani ad aiutare l'Esarco. Gregorio V. Pontefice di vita esemplarissima è soccorso opportunamente dal Marchese Ugo. 145.146 Gregorio Segretario di Costantino IV. Imperatore, Gualdrada Moglie di Pietro Candiano Doge di Venezia. Gualla..... vuole che i corpi di S. Primo e S. Feliciano siano in Pavia. 169. Guerra nata tra i Veneziani e Francesco da Carrara. 45. mossa da Francesco Novello da Carrara ad Alberto Marchese di Ferrara. 45 Guicciardino citato. 142

H

Eneti vennero di Passagonia a Troia, e da Troia in Italia. 20. mutata l'H. in V. surono chiamati Veneti ivi Doli di bronzo trovati sotterra in gran quantità. 60. surono donati ad un Mercante Veneziano. 61 Imperio de' Visigoti abbattuto sotto Arcadio ed Onorio. 25 Incursione degli Ongari sotto Berengario Re d' Italia. 30 Innocenzo III. spoglia Filippo, Marcoldo, e Corrado di quanto soro era stato donato di ragion della Chiesa. 32

Inondazione gravissima. 7 Isach Abate della Vangadizza. 30 Iscrizione d'un marmo antichissimo.

Isthmo, picciol braccio, col quale la penisola è attaccata al continente.

Istorici, gl', trattando di Ugo, si sono allontanati dalla verità chi in una chi in un'altra parte. 151 Istrumento celebrato l'anno 1379. 14. di composizione tra l'Abate e Capitolo dei Monaci da una parte, ed il Comune di Padova dall' altra.

Italia inondata al tempo di Autare Re dei Longobardi. 7 Italia nei primi tempi detta Saturnia. 51 Italico Silio, suoi versi. 55

L

Ago ofcuro; ∠ Lago Verbano. Lastricato a mosaico bellissimo trovato in certo campo dei Bocchi verso Ravenna: Lamberti, Lamberto, Podestà dei Veronesi, 34. chiama Lendinara e la Badia Castelli molto abitati. Leandro Fra citato. 2. 3. 15. 28. Lendinara, passa per essa l'Adige. 7. benchè ristretta di Territorio supera però di fertilità. 16. è popolata poco meno di Rovigo, ivi. essa e la Badia restituita all'Estense . 45. non è mai

è mai stata in rerum natura sotto altro nome. 130. derivò tal nome dalla Famiglia Lendinara di Verona. ivi. era prima della edificazione di Rovigo, e della Badia. 131. non è mai stata distrutta. 138. si sa per tra. dizione, essersi trovati in essa molti marmi con iscrizioni antiche. ivi. al presente non se ne trova che uno, il quale maltrattato si vede appresso il pozzo di S. Sossia. ivi. i-scrizione di quel marmo. 139 Lendinara, la Famiglia da, chiamossi prima sorse Lendinara, o dei Lendinari, ora Cattanea, ebbe origine da Verona. La ebba, se non tutta.

dinaci, ora Cattanea, ebbe origine da Verona. 131. ebbe, se non tutta, gran parte delle giurisdizioni di quella Terra, e se non le diede essa il nome, è da credere, che il ricevesse. ivi. su ne passati tempi molto nominata nelle Istorie e Croniche stampate e manoscritte di Verona e di Padova. ivi. è primaria di ricchezze e di nobiltà in Lendinara, ed ha case e beni in Verona ed in Padova. 132. il primo di questa Famiglia, per le più antiche memorie, fu U-berto Nobile Veronese. 133. vari altri personaggi di questa Famiglia per ordine Cronologico. ivi. da un Gugliemo Capitanio Generale di Federico Secondo Imperatore cominciò a chiamarsi dei Capitanei, e poi Captanei, e con più corrotto vocabolo Cattanei. 134. suo dominio e giurisdizione in Lendinara passò in altre Famiglie per via di Donne. ivi. e spezialmente per via di Amabilia maritata in Badoero Badoeri Nobile Veneziano.

Lendinara, Alberico da, privilegio a lui concesso da Enrico Imperatore. 132. su Avo di quel Cosmo da Lendinara che intravenne nella congiura ed uccisione di Mastino primo dalla Scala Signor di Verona. 133 Lendinara. Marsilio da, ebbe feudi e

Lendinara, Marsilio da, ebbe feudi e giurisdizioni da Federico Primo Barbarossa. 133

Lendinara, Rizzardo, chiamato Tartaro da, grande amico dei Carraresi, molto nominato dai Cronisti Padovani. 132, su fatto Cavaliere da Cane Grande Scaligero nelle allegrezze per l'acquisto di Padova. ivi. Lendinara, Tartaro da, insieme con Ubertino da Carrara, ammazza Gulielmo Dente.

Lendinarcsi ebbero ordini e consuetudini di Governo, prima dei Rodigini.

Leonello Marchese. 14
Leoni, Antonio, Nodaro della Cancellaria del Comune di Padova. 135
Leonora Figliuola di Ferdinando di Arragona Re di Napoli, moglie di Ercole Primo Duca di Ferrara. 47
Lettera di Mr. di Peiresc. 62. di chi ha
fatto l'incontro dei Privilegi. 107.

Lettere dell' Abate della Vangadizza al Podestà e Comune di Padova. 44 Lidi furono prima nominati Tirreni da Tirreno Re loro. 17. poi Tosca ni

Tirreno Re loro. 17. poi Tosca ni dall'uso dei Sacrifizi. ivi. Lingue Osca e Cartaginese sono andate in dimenticanza. 13

Lione, Luca da, si unisce con il Conte Mansredo da Barbiano Generale del Marchese. 47

Livio citato. 17. 20. 50. 54. 55. 71 Lodovico Cardinale di San Lorenzo in Damasco Patriarca d'Aquileia eletto Abate e Commendatario dal Pontefice. 190. fabbrica da esso fatta, e memoria di ciò.

Lodovico Pio, sua donazione. 27
Lombardia occupata da Alboino. 26
Longino con titolo di Esarco risiede in
Ravenna, ed ha suprema autorità
nelle cose d'Italia. 26

Longobardi venuti in Italia con Alboino suo Re. 26 Lonigo Castello del distretto Vicenti-

Loredano Antonio dato per Coadiutore nell' Abazia a Francesco suo Zio. 192. muore in Roma, mentre era Cameriero del Pontesice. ivi.

Loredano, Francesco, Nobile Veneto, Pronipote del Principe Leonardo, eletto Abate. 192. gli è dato per Coadiutore Antonio Loredano tuo Nipote.

Loredano, Francesco, secondo di questo nome, eletto Abate. 192. due anni prima di morire impazzisce, e

Dd 2

fa libera rinunzia dell' Abazia in mano del Pontefice Clemente VIII. ivi. Loredano, Francesco, terzo di questo nome succede nell' Abazia a Francesco secondo · 192. muore giovine d' anni 25. in Padova, per disordini fatti in un viaggio con Giovanni de'Medici. Luchini, Padre Benedetto, pose insieme e divolgò l'albero della Contessa Ma-Lucio Pontefice convoca un Concilio in Verona, e addimanda all'Imperatore la restituzione dell'eredità di Matilde, e del restoch'era di ragion della Chiefa. 32. 133 Luitprando XIX. Re dei Longobardi s' impadronisce di molte Città a Ravenna loggette, e ne forma un Du-. cato .. Lutazio Catulo vieta ai Cimbri il pafa faggio verso Roma.

M

Acrobio, suo luogo. 24 Manuzio tratta esattamente delle Tribu. Marca Anconitana usurpata già dai Conti di Celano, acquistata con l' armi da Aldobrandino da Este. 32 Marcello M. Claudio, sua vittoria. 20 Marchesella figlinola di Adelardo, e nezza di Gugliemo, moglie di Az-32 zo Estense. Marcomanni condotti in Italia da At-Marmo antichissimo in Lonigo. Marmo con lettere antiche ritrovato nella sagrestia del Monastero della Vangadizza. Marocello Pietro porta uno stendardo rosso nella creazione del Duca di Ferrara. Marso, Pietro, suo sbaglio non ha escufazione. Martino Abate investito da Ugo fecondo da Este della Chiesa, e beni della Vangadizza. 144 Marziale, suo verso. 77 48 Massimiliano Cesare. Matilde fu maritata prima in Gottifredo il Gobbo, poi in Azzo o Al-

berto da Este suo parente. Matterelli, Gio. Maria, Rodigino, · Dottore di Canoni, e Vescovo Corsense. Medaglia straordinaria descritta . 62. vedi lettera di Mr. di Peiresc. Medici, Giovanni de'. Melandriano foce prima dell' Adriati-Memorie dei Ss. Primo, e Feliciano Fratelli Romani a' tempi di Diocleziano. 175. di S. Teobaldo Nobile Francese. ivi. e seg. Minador, Giambatista, Rodigino, Filosofo e Medico, e suo libro stampato. Minadoi, Tommaso, suo Figliuolo, Medico anch' esso, Filosofo, scrisse l' Iltoria di Persia, e molte opere di Medicina. Mocenigo, Giovanni, Doge, nella sepoltura di lui furono scolpite le tre Terre del Polesine, e suo clogio. 47 Mocenigo, Abate Francesco, Vicario Generale apre l'Arca di S Teobaldo di commissione di Matteo Priuli. 170. risolve anco di veder la pietra dell' Altare de Ss. Primo, e Feliciano. 171. Monache d' Adria, facendo cavare nell' -- orto, trovarono un focolare, e alcune picciole basi di pietra rossa lavora-Moncelice. 7. presso da Agitulso. Monticoli capi della parte Ghibellina in Verona, Morigia..... descrive diligentemente tutte le reliquie e corpi santi, che fono in Milano. Mula, Cristoforo da, sua misericordia verso la Città d'Adria. Mula, Lorenzo da, Podestà di Rovi-Municipi potevano governarsi con quelle leggi che avevano per innanzi. Mussato, Albertino, Istorico e Poeta celebre Padovano, Podestà di Lendinara per il Comun della sua Cit-38. 43

. I las , de se

N

Arfete spegne intieramente la nazione dei Goti. 26. vuole che tutte le Città riconoscano la sovranità dell' Imperatore. ivi. oltraggiato da Sosia moglie dell' Imperatore Giustino chiama in Italia Alboino Re de' Longobardi, 26

Nicola Papa eforta con fuo Breve Alberto Capitanio, e il Comune di Verona, a prestare il suo aiuto all' Abate della Vangadizza. 43

Nicolio, Andrea, autore dell' Istoria di Rovigo. 3. malamente pretende, che il Po sia stato la fossa Saga 3. citato. 5. sua vanità. 15. altera la verità di un fatto. 36. dissimula la compreda di Rovigo fatta da' Padovani. 38. pretende vanamente, che Rovigo sia stato sempre Terra principale per se stessa, indipendente, nè soggetta adaltri. 39. non ha ben efaminate le scritture antiche delle Cancellarie del Polesine. ivi. cerca, qual provigione abbia mai fatto il Comun di Padova per Rovigo . 40. lungo discorso trascritto dalla sua I-Itoria. 65. e seg. fa alcune tacite supposizioni o apertamente false, o difficili a sostenersi. 68. e seg. vuole che una Famiglia di Rovigo estinta l'anno 1310, fosse sobole dei primi Toscani. 70. si serve fuori del caso dell'autorità di Livio. 71. assai buon Giurisconsulto vuol trattare alla legale. 75. o ha preso errore nel leggere, o si è servito di testo depravato. 79. fa gran fondamento sopra le scritture di Annio . 83. vanamente si aggira per dedurre i primi principi della sua Patria da una rimotissima antichità. 85. confutato da Paolo Emilio Casilino. 95. si sforza di risolvere l'importantissima opposizione 96. 97. sue fantasie. 104. Giureconsulto ed Assessore, stampo l'Istoria di Rovigo, 124 risponde a certa Apologia scrittagli contro con una Scrittura intitolata, l' Antilogia del Bidello al Zago Rentuano. ivi. stampa anche un Consiglio legale per la Comunità di Rovigo. ivi. s' inganna circa l'edificator della Fratta. 126. fi è appigliato all'opinione del Pigna. 138. citato. 142. finge un'orazion di Rinaldo ai Rodigini. 143.

Nomi de' Vescovi Adriesi descritti di tempo in temposecondo le loro promozioni. 89 Nota di un libro antichissimo, in cui

Nota di un libro antichissimo, in cui si fa memoria del corpo di S. Teo-baldo

C

Odoacre Re degli Eruli, e dei Turingi riduce la Venezia a forma di deferto.

Ongarello Scrittore di Padova. 37 Opinioni varie circa Ugo fecondo da Este. 148. 149. e seg.

Orazione di Giovanni Bonifacio a Girolamo di Porzia Vescovo di Adria, per trasportare a Rovigo il Corpo di S. Belino. 125, 128

Orfeolo Otto vinse gli Adriani, e gli dissece. 90 Otto Secondo Imperatore, e Duca di

Otto Secondo Imperatore, e Duca di Sassonia. 145 Otto Terzo Imperatore successo ad Otto Secondo. 145. passa con esercito in Italia 146. assedia Crescenzio col

in Italia 146. affedia Crefcenzio col fuo falso Pontesice, gli ha in suo potere, e sa loro portare le debite pene. ivi. stretto esso nel Vaticano dal Popolo Romano sollevato, era in termine di perder la vita e l'Imperio, se non era liberato da Ugo. ivi.

Ovidio, suoi versi. 52. altro suo verso. 77

p

PAce tra l'Imperatore e le Città confederate di Lombardia, ed altre d'Italia. 31. fu detta questa la pace di Costanza. 32. tra gli Padovani, e gli Estensi. 38. procurata dagli Ambasciatori Veneti, e conclusa in Venezia.

Padova munita dall'Esarco. 26. abbrugiata da Agilulso. 27 Padovani ai tempi dei Marchesi d'Este

ebbe

ebbero padronia e ragioni nelle Terre del Polesine. 45 Padusa, paludi verso Ravenna. 3 Paese d'Adria pertinenza dell'Esarcato. 27. tra il Po e l'Adige vicino all' Adriatico sotto l'Esarco resta intatto dai Longobardi. 26. verso il Po pertinenza propria dell'Esarcato. Palude, Buonacorfo dalla, Paludi alla banda destra del Po verso Ravenna si addimandavano Padusa. 3. quelle dal lato sinistro verso Altino, Settemari. ivi. sboccavano per sette foci nell'Adriatico Panvinio, Onofrio, citato. 8. 81. suo passo. 82. tratta esattamente delle Tribù. Paolo Diacono citato. 28 Paolo II. Papa crea Borlo Duca di Ferrara. Papafava, Ubertino, Vescovo d'Adria acquista molti Idoli di bronzo. Parenzo, Conte Bonifacio da, 36 Patercolo Velleio, suo passo. 24 Patara, Marco, ha in dono gran quantità d'idoli di bronzo da Battista Sacchetto. Pavia occupata da Alboino. 26 Peiresc, Mr. di, Francese, Consigliero Regio nel Parlamento d'Aix in Provenza, sua lettera. Pelagio Papa. Italia inondata al suo tempo. Pelasgi scacciati da' Lidj. 17. costretti a ridursi cogli Aborigini. Pellegrino scrisse le cose di Ferrara e degli Eltensi-Perotto, interprete di Polibio. 4. sua traduzione di un Iuogo di Polibio » 21. malamente traduce la voce IIe-Pescara, Marchese di, 48-Pezzolato, Fioravanti, Nodaro Figliuolo d'Antonio. Pigna, Gio. Battista, citato. 30. sente diversamente dal Sigonio. 34 descri-ve l'arma di Rovigo. 49. è il pri-mo che abbia scritto della edificazione di Rovigo. 85. molto ben informato delle cose appartenenti aglistati posseduti dagli Estensi . 86. suo lungo passo. ivi. l'Istoria, che porta il suo nome, non è sua. 104. s'ingan-

la Fratta 126. suo passo. 135. citato. 142. suo passo. 143. 144. 156. ha prelo errore. 160. citato. 177. 178. fa l'elogio di Azzo ottavo da Este. Pignoria, Monsignore, citato. 8. citato. 22-luo perfetto giudizio. 25. peritissimo di antichità. 61. lettera a lui scritta da Mr. di Peiresc. Pinzone luogo della Badia con altri Castelli conceduto da Otto Primo Imperatore ad Albertazzo Marchese I. d'Este per dote di sua Figliuola Moglie del detro Marchese. 30. è al presente uno dei Borghidella Terra della Badia r

na nell'assegnare chi abbia edificato

Pipino Re viene in Italia e costringe il Longobardo a chieder pace. 27. è ammonito da Costantino IV. Imperatore a non impossessare dell'Esarcato i Romani. ivi.

Platina citato.

Plinio, citato. 3. 4. fa menzione della
Fossa Filistina. 12. citato. 15. 17. 50
52. 54. 55.

Po fiume ferra il Polefine pag. 1. corre per vari rami, e fi fcarica nell'Adriatico. 4. fuo alveo chiamato Bondanco e Po di Volane. ivi. altro alveo più australe chiamato Sandalo e da Plinio, Vatreno. ivi.

Polesine, in latino Peninsula, importa quasi Isola, o come Isola. pag. 1. è serrato dal Po, e dall' Adige . ivi. sua estremità superiore confina con i territori Veronese e Ferrarese. 2. il Sardi vuole, essere stato detto quasi Polineso, cioè molte Isole. ivi trasportata una fillaba fi chiama Polineso, che importa grande isola . ivi. dallo Strozza è chiamato Ishmos. ivi. fu forse detto Polisino per il grave damo dato dalle acque. 3. o Polifeno per essere solitario è deserto dalle innondazioni. ivi secondo Tolommeo, e i più antichi, è nella Venezia. ivi. secondo altri più moderni è oltre la Venezia, ed appartiene alla Flaminia. ivi. fu compreso nell' Esarcato. ivi. è posto dal Nicolio tra l'Adige, e il Po. ivi. presentemente riceve termine dal Po verso mezzogiorno

giorno. 6. Polesine vecchio quello di là da Rovigo, nuovo quello di qua, 10. sua lunghezza. 11. è tutto pianura, senza monti, e ha bisogno di argini. 12. non produce vini generosi, bensì formenti in copia, ed ogni altra sorte di grano e lino. 15. suoi casselli e contadi sufficientemente labitati. ivi. sua aria non è conforme. ivi. ha lane, seta, armenti, quanto ogni altro paese circonvicino. 17. come parte dell'Esarcato, e pertinenza dell' Adria, resta al Pontesice. 28 olibio. suo luogo. 4. altro luogo. 19. ci-

Polibio, suo luogo. 4. altro luogo. 19. citato. 20. suo passo tradotto dal Perotto. 21. ha preso errore. 55 Pollione Asinio su con imperio nella

Venezia. 24
Polonia, il Principe di, chiede al Pontefice qualche parte notabile delle reliquie dei SS. Primo e Feliciano, e le

Ponte trovato sotterra, disfatto da Pietro Crepaldo.

Pontefici non avevano così affoluto dominio nell'Efarcato, che anco gl'Imperatori non vi avessero la parte loro.

Portenari, suo perfetto giudizio. 25 Porthmus è quell'angustia di mare, che cade tra due continenti. 3

Porto, luogo per cui passa l'Adige. 7 Possessione dei Longobardi brevissima. 27

Prisciano, sua traduzione di un passo di Polibio. 4. cronica veduta da lui

Privilegio antico di Papa Martino III.
14. di Lodovico registrato ad verbum
dal Sigonio. 29. di Alessandro III. all'Abate padrone della Badia. 37. di
Federico Barbarossa ad Isach Abate
della Yangadizza padrone allora del
Castello della Badia. 30. di Celestino
Papa ad Alicho Abate, 37. di Marino Papa, 105.

Privilegi della Cittadinanza Romana raccolti ed esposti dal Panvinio. 81 Priuli, Agostino, Vescovo di Bergamo ed Abate Commendatario succede al Fratello Matteo, e sa la traslazione delle ossa di S. Teobaldo. 193, soto di lui su mutato il modo di dar l'elemofina del pane folito dispensarfi ai poveri due giorni alla settimana, ivi.

Priuli, Antonio, Procuratore, che su poi Doge, è regalato di un sacco di statuette di bronzo.

Priuli, Matteo, Abate Commendatario permette che si apra l'Arca di S. Teobaldo. 170. andato a Roma su fatto Camerier d'onore, e poi Cardinale. 193. infermatosi di podagra e di artritide universale muore di anni 37. ivi. ricupera molte ragioni usurpate al tempo de' suoi Predecessori. ivi.

Primo e Feliciano SS. varie opinioni circa il luogo dei loro corpi. 168.169. i corpi di altri due Santi Primo e Feliciano, martirizzati anch' essi sotto Diocleziano sono in Germania. 169. sotto la pietra dell' altare dedicato a questi due Santi nella Chiesa della Badia si sono trovate due sole teste in due balle di vetro. 171. in Roma si trovarono le ossa con alcuni pezzi di cranio senza se teste. ivi, scritture cavate in Roma su questo proposito. 172. altri due Santi di tal nome martirizzati in Francia, menzionati dal Ferrari. 175. vi surono nove martiri Feliciani, e sei Primi. ivi.

Procopio citato. 28 Prumiense, il Monaco, citato. 145

Q

Uadi condotti in Italia da Attila. 25

R

Rangone Vincislao Modenese porta uno stendardo verde nella creazione del Duca di Ferrara. 49
Ravenna presa da Astolso. 27. compresa nella donazione di Lodovico Pio. 27. si drizza in libertà. 28. è nominata tra le Città che stavano per la parte dell' Imperatore. 31
Rebusso, Pietro, grave ed accurato Giureconsulto. 75
Recanati, Filippo, Cittadino della Badia deside-

desidera di vedere le ossa di S. Teobaldo, avendo in animo di collocarle più degnamente, ed ornare la capella di marmi. 169 supplica efficacemente Matteo Priuli Abate Commendatario, perchè sia aperta l'Arca, e l'anno seguente è sodisfatta la sua richiesta. 170. trovate le ossa, rifabbrica i'altare secondo la sua promesfa per societto in herramina.

Registro scritto in bergamina con coperte verdi conservato nella Cancellaria della Comunità di Padova. 41

Regno dei Longobardi durato duecento anni in Italia . 28. d'Italia cominciato dai Longobardi manca in tutto e fi estingue sotto Rodolfo . 33

Reno fiume omesso da Tolommeo. 9 Repubblica Padovana compera due parti della giurisdizione di Lendinara.

Rettori destinati a Rovigo erano un tempo dispensati di risiedervi un anno solo, contro l'uso degli altri. 16 di Rovigo, Lendinara, e Badia ricevono certa quantità di sormento dagli Abati. 194

Riccobuono, Antonio, Giureconsulto, dottissimo nelle lettere Greche e Latine. 124. suoi studi ed opere stampate. ivi.

Riccobuono, Barnaba, Abate Olivetano, fratello di Antonio, suoi scritti.

Richieri, Lodovico Maria, volle esser chiamato Celio per la memoria di Celio Calcagnino eruditissimo uomo. 122. suoi studi, impieghi, e sua sepoltura. ivi gli è posto un elegante Epitasio da Giovanni Bonisacio Giureconsulto. ivi.

Rizzano di nazione Tedesco, Capitano di Spagnuoli, Governatore di Rovigo.

Rocca di Castelnuovo. 12
Rocche Marchesane. 7

Rodigini mandarono dei suoi Cittadini a Lendinara per informarsi del governo di quella Terra. 131

Rodigino, Bonaventura, minor Francescano, Vescovo d'Amelia. 123 Rodigino, Celio, sua opinione citato.

90.12.

Rodigino Zaccharia celebre Giureconfulto, e Auditore di Rota. 123 Rodolfo Re ed Imperatore. 33. manca fotto di lui il Regno d'Italia comin-

ciato dai Longobardi. ivi. Rolandino, Istorico Padovano, suo lun-

go racconto del fatto d'armi della Boara di Verona.

Roma presa sotto Arcadio ed Onorio.

25. Romagna Traspadana.

Romoaldo e in grande opinione di fantità ai tempi di Ugo secondo da Este. 144. è pregato ad accettare il governo della Badia di Classe. 146 Roncali Gio Domenico Carolina

Roncali, Gio. Domenico, Cavaliere, fua Orazione recitata a Lorenzo Mula Podestà di Rovigo.

Rosino, Giacomo, Dottore di Legge, è in Roma, quando si apre il luogo, in cui erano riposte le Ossa de' SS. Primo e Féliciano. 172. cava e riporta le Scritture appartenentia questo aprimento. 172. Cugino dell' Autore, in casa del quale cominciò a scriver quest' Opera. 199

Rosino, Giovanni, citato.

Rotta a Capobuso. 14. altra a Malopera. 14. altra Sabbadina così detta, perchè successa in giorno di sabbato.

Rotta di Ghiarra d'Adda 48. granda data agli Adriefi da Otto Orfeolo.

Roverella, Bartolomeo, Figliuolo di Giovanni, Rodigino, per equivoco chiamato Ferrarese. 120. cappellano di Papa Eugenio IV. Vescovo d'Adria, e poi Arcivescovo di Ravenna, e Cardinale del titolo di S. Clemente. 121. essendo Abate Commendatario, opere da esso fatte in Chiesa e nel monasterio, sopra le quali si vedono le sue armi con una breve iscrizione.

Roverella, Lorenzo, fratello di Bartolomeo, Vescovo di Ferrara &c.

Roverelli trasportarono la loro Famiglia da Rovigo a Ferrara. 120 Rovigo, passa per esso l'Adige.7. se ne impagroniscono gli Estensi 20 com

impadroniscono gli Estensi 30. comprato dal Comune di Padova. 38. es-

so e le altre due Terre del Polefine impegnate ai Veneziani per Ducati cinquanta mila. 45. ebbe il nome di Contea. 49. ed una sua propria arma concessa da Federico Terzo Impera- Sandalo, alveo del Po. 4. v. Po. tore al Duca Borso da Este. ivi. ha avuto forma di Castello intorno all' Vescovo Adriese riputato scismatico, a cui è stato tolto da Rinaldo da cazione.ivi.è chiamata Città dalla Repubblica Veneta, ch'è Principe indipendente. 119. è proveduta di tuttii requisiti temporali, che a Città nobile si convengono. 120. Ha Rettore con titolo di Podestà e Capitanio, e Proveditore sopra tutto il Polesine. te. ivi. in essa si sa una fiera delle prime d'Italia, ed ha territorio ampio e fertile. ivi. ha prodotto sempre, e produce animi grandi, ed uomini chiari e famosi in lettere. ivi. Rutilio, Bernardino, citato.

SAbellico. 8. inchiude il Polefine tra i rami dell'Adige. 10. può effer errore nel suo testo. 11. fa gli Umbri primi abitatori del Polesine. 17. citato 20. 21. 28. 50. suo passo. Sacchetto, Battilta, detto anche Felletto, dona gran quantità d'Idolidi Bronzo a Marco Patara. Sagis terza foce. 4. non è più in es- Scardeone, Bernardino, scrittore delle sere. ivi. il Sardi la fa ventotto miglia lontana da Primaro. ivi. è det-Cavaleone. ivi. Sagrati, Rinaldo, prende la Terra di Rovigo per il Duca. Sallustio, sua autorità non disprezza-Salvaterra, Aleardo de, nominato in Lendinara. Salvaterra, Uberto de, nominato in un Istrumento di divisione tra li Catta-

Salvaterra, Villa soggetta alla Badia,

così detta, come si crede, perchè fosse la prima, falvata dalle acque, 198. ebbe una Torre, o Rocca antichissima. ivi.

Santato, Giovanni, Domenicano, Vescovo di Retimo. anno 1161. 86. è stato edificato da un Saraceni in Puglia e nella Calabria dal Pontefice e dal Marchese Alberto interamente disfatti.

Este nel tempostesso della sua edifi- Saraina, Torello, uomo grave, e di grande erudizione, 6. sua opinione. ivi. non si allontana molto dall'opinione del Pigna. 34.35 dalle sue note antiche raccolte in Verona si ricava, essere stati trovati nella Marca Trivigiana molti marmi della Famiglia Severa.

ivi. è d'ampiezza e circuito sufficien- Sardi, Gasparo, Istorico rappresenta diversamente le cause della rottura tra i Veneziani, e il Duca di Ferrara. 47. Istorico Ferrarese, ha trovato l'origine di Rovigo. 87. è diverso dal Pigna nel tempo della edificazione di Rovigo . ivi. sua opinione circa l' edificatore della Fratta. 126. suo parere circa Castel Guglielmo. ivi. cita-142.144.145.159.178

Sassuolo, D. Stefano da Monaco ed Organista, assiste all'aprimento dell'Arca di S. Teobaldo. Scala, Alberto dalla, Signor di Vero-

Scala, Cane Grande dalla, fa Cavaliere Obizzo da Carrara.

Scaligero, Gioseffo, citato. cose di Padova. 37. citato. 178. suo paffo.

ta in alcune carte marine Porto di Scardonio, Giovanni, così è chiamato dal Nicolio Bernardino Scardeone . 39 Scisma di Vittore Antipapa. Scilma gravissimo suscitato nella Chiesa di Dio da Crescenzio Console Ro-

Scotto, Andrea, citato. un Testamento di D. Corrado di Scrittura di pace seguita in Venezia tra Federico ed il Pontefice Alessandro III. registrata dal Sigonio ad verbum.

137 Scritture negli archivi di Padova abbruciate, 40. autentiche conservate nella Ee

Cancellaria della Vangadizza. 36. al- Stefano citato dal Casaubono sopra Stracune più notabili, che fanno onore condo l'ordine dei tempi. 181. 182. vate dal Rosino circa le ossa trovaciano. 172. 173. 174.

Sempronio, sua autorità. 6. è sospetta a molti. 7. qual fede meriti.

Senoni Galli stesero il suo dominio sino all' Adige. 120. debellati dai Romani. 21. non ebbero mai che far nei paesi posseduti dai Veneti.

Sforzatello Francesco porta uno stendardo di Zendado verde nella creazione del Duca di Ferrara. 49

lo, l'anno 1150.5. sue acque capitarono prima nel Lago ofcuro, e Vil-

lanuova, indi in due fiumi. 6 Signoria di Padova levata ai Carraresi da Gioan Galleazzo Visconte Duca di Milano, detto Il Conte di Vir- Tartarello, ramo del Tartaro. tù.

Sigonio, sua autorità. 22. sua opinione, che la Venezia fosse unita al Romano Imperio . 25. citato . 28. suoi passi riferiti. 29, sua opinione intorno alla Frata. 34. suo passo. 40. tratta Tealdo, D. Pompilio, da Cittadella Aresattamente delle Tribu. 83. suo pasfo. 91. suo passo. 144. tocca le male arti di Giovanni XX. nell' invasione del l'onteficato, ma niente parla dell' abdicazione, nè di altra nuova elezione. 115. citato . 144. suo passo . 153. 154. 155. fa menzione di un altra Cunigonda più antica moglie di Enrico I. Imperatore. 178.

Sofia moglie di Giustino Imperatore ... 26.

Spagnuoli nel Polesine... Spinetico foce da Spina città antichis-

Squarcio di Privilegio o Rescritto Pontificio portato dala Nicolio. 89 Statue scoperte ne' contorni, e nella

Città di Adria. Statuto di Verona, suo provedimento circa l'elezione del Podestà della Bain bergamina nella Cancellaria della Comunità.

bone. 8. citato. alla Terra della Badia, registrate se- Stefano Pontefice va in Francia a chieder aiuto al Re Pipino. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. ca- Strabone, sua autorità. S. suo passo. 17 citato. 50.51.54.68.80 te in Roma dei Ss. Primo & Feli- Strozza, Tito Vespasiano, Ferrarese, chiama il Polesine Isthmon. pag. 2. fuoi versi. 8 Svetonio, suo passo niente serve al Nicolio.

T

Acito citato . 50. suo passo . 56. citato. 73: 80 Siccardo, rotta di, successa a Ficheruo- Tagli dell' Adige all' Anguillara satti dal Podestà di Rovigo a danno del Carrarele. Tarcagnota.... citato. 28 Tarquinio Prisco su circa seicento anniinnanzi la natività del Salvatore, 20 45 Tartaro vien creduto l'Atriano di Tolommeo dal Mercatore, e dal Cluve-Tasso, Torquato, suoi versi. 144. altri fuoi versi. 147. altri versi. 178

> ca di S. Teobaldo. 170 Tela ultimo Re dei Goti. 26. Teobaldo S. i Badiesi si assicurano di aver il suo corpo. 167. si aveva per tradizione, che i Vicentini avessero già rubato il corpo di questo Santo -- 169. ciò non pare verisimile all' Autore : ivi. e 170. nè si accorda con: certo Inno antico manoscritto, nel quale non si dice rubato e nascosto, ma rapito a viva forza dai Vicentini. ivi. aperta la sua Arca, si trovarono tutte le ossa poste secondo 12 ordine naturale di un corpo umano, ed una lastra di piombo con due iscrizioni. 171. edificato l'altare, e la capella dimarmi, fu fatta la tras-

ciprete assiste all'aprimento dell' Ar-

folennità. ivi... dia . 34. vecchio di Padova scritto Teodorico Re dei Goti per ordine di Zenone Imperatore passò in Italia. con Odoacre. 25. 26. vien fatto Red,

lazione di dette ossa con le debite-

Italia.

Italia ? Teopompo citato: 8 Terre del Polesine hanno abbondantemente pesci, e carni. Tesino siume omesso da Tolommeo. Teucro caccia di Frigia Dardano. 19 Tinto, Gio: Francesco, Veronese, citato. Tirreni, popoli di Lidia, così chiamati da Tirreno Re loro . 17. furono poi chiamati Tofcani . 74 Tirreno Re dei Lidi. 17 Aramea ed Egizia. Tolommeo nelle sue Tavole geografiche ha tralasciato molti fiumi di considerazione. 6. tra questi il Reno, e il Tesino. 9. citato. Torello, Salinguerra, di fazione Imperiale in Ferrara . 32. occupa, o secondo il Sigonio, edifica la Fortezza della Frata. Torri di quelli da Lendinara disfatte da Eccelino da Romano. Tosa, fiume ch' esce dalle Alpi Sepontie, e sbocca nel Lago Verbano. Toscani passati nella regione Traspadana dopo gli Eneti ed i Trojani. Toscani Assagi primi padroni ed abitatori del Polesine. Traversari, ora S. Bonifaci, capi della parte Guelfa in Verona. Tribù Latina non è posta da alcuno scrittore. Tribù, le, non facevano leggi separatamente a se stesse, ma tutte insieme le facevano alla Repubblica. 82. alcune chiamate forse con due nomi. 83. si denominavano non solo dalle Ville, ma anco dai laghi e dai fiumi. 84 Trivigi occupata da Alboino. 26 Trogo citato. Trotti, Leonello, Nobile Ferrarese, Protonotario Apostolico, eletto Abate dal Pontefice. 191. rinunzia la Commenda alla Santa Sede. ivi. Turingi condotti in Italia da Atila.

Alvasori, nome derivato da Valva, erano della Famiglia Imperiale, e commensali. 134. così anche detti i Presidi messi dagl' Imperatori in certe Valli del Contado di Milano . ivi.

Vandelmonda nobilissima Donna. 149 Vangadizza Badia. 30. nome derivato da Vanga istrumento rusticano portato nell'arma dell'Abazia. Tofcani antichi parlavano in lingua Vatreno, alveo del Pò, così chiamato da Plinio. 4. v. Po. soliti sacrificare un cavallo bianco a Diomede. Veneti chiamati prima Heneti. 20. se innanzi ai tempi di Augusto siano stati liberi, o soggetti all' Imperio Romano, è cosa molto controversa. 22. non avevano perduti gli spiriti, nè la libertà al tempo di Cicerone. 23. loro possesso in questi paesi durò sino al tempo di Attila. Venezia compresa sotto il nome di Gallia. 21. ubbidì a Bruto. ivi. devastata da Attila.

Veneziani con armata maritima aiutano e rimettono l'Esarco. 27. fanno guerra a Francesco da Carrara . 45. prendono le Bastie di Santo Alberto, e stringono di tal modo Ferrara, che obbli-/ gano il Marchese a chieder la pace. 46. è loro restituito il Polesine, e pongono presidj in tutte le Terre. ivi. lo restituiscono al Marchese a fine di levarlo dall'unione col Duca di Milano, col quale avevano guerra di conseguenza maggiore.ivi. provocati da Ercole Primo Duca di Ferrara gli muovono guerra, e gli levano varie Terre. 47. si sa pace, e loro resta il Polesine. ivi. occupato da Alfonso secondo Duca di Ferrara dopo la rotta di Ghiarra d' Adda, lo ricuperano dopo fei mesi. 48. è loro ritolto dal medesimo Duca con l'aiuto di Massimiliano Celare. ivi. lo riacquistano per opera dell' Alviano, e di Baldissera Scipione Luchese, cacciandone gli Spagnuoli. ivi.

Vergerio, Pietro Paolo, da Giustinopo.

| li, sua Cronica scritta in bergamina                                      | Badia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                                                                        | Virgilio, suoi versi. 16. altri suoi ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verona un tempo non divisa, ma co-                                        | si. 21. altro suo verso. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| steggiata dall' Adige. 7. occupata da                                     | Viridamaro Re dei Galli Senoni. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alboino. 26                                                               | Visconte Gioan Galeazzo detto il Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veronesi, secondo il Pigna, collegati di                                  | te di Virtù, leva la Signoria di Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obizzo da Este. 34. per alcuni mar-                                       | dova ai Carraresi. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mi trovati in Verona, i quali fanno                                       | Visdomino Veneziano scomunicato e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| menzione di Plinio fecondo, voglion                                       | cacciato di Ferrara dal Vescovo per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| provare che sia stato Veronese. 84                                        | aver fatto carcerar certo Prete. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Versi scritti sopra l'altare de'Santi Pri-                                | Visigoti, suo imperio abbattuto. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mo e Feliciano, per commissione di                                        | Visitatore Generale dei Camaldolesi crea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bernardo Abate Commendatario dell'                                        | Abate un tal D. Fulgenzio da Este,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abazia. 167                                                               | pretendendo poter ciò fare in virtù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vescovo d'Adria siede immediatamen-                                       | del Concilio. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| te appresso l'Arcivescovo di Raven-                                       | Vitige Re dei Goti preso. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| na dalla parte destra. 58. Adriese                                        | Vittore Antipapa, che fu dopo Adria-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| partigiano di Vittore Antipapa, edi-                                      | no . 31. riceve fomento da Federico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ficatore di Rovigo. 86. non può aver                                      | Imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| due titoli . 116. Piacentino, di na-                                      | Vittore, Sesto Aurelio, citato. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zione Greco, durante la vita di Gre-                                      | Umbri primi abitatori del Polesine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gorio vero Pontefice, col mezzo di                                        | 17. scacciati dai Pelasgi. ivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crescenzio è creato Papa . 145. do-                                       | Unni condotti in Italia da Attila. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| po esfergli stati cavati gli occhi,                                       | Volaterrano citato. 8. suo passo. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tagliato il naso, le orecchie e la lin-                                   | Vossio, Gherardo Giovanni. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gua, è condannato ad un' oscura pri-                                      | Urne antichissime trovate da alcuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gione, ove dopo dieci mesi finisce                                        | Pelcatori. da a como de 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| miserabilmente la vita. 146                                               | rm region to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vescovi d'Adria non hanno mai volu-                                       | $\mathbf{X}'$ , $\mathbf{I}'$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| to trasportare a Rovigo l'arca di S.                                      | 1 1 x 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bellino, e perchè. 128                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ugo Parmigiano Podestà. 36                                                | A Enodoto citato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vicariato della Toscana concesso a Ro-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dolfo Re ed Imperatore. 33. della                                         | <b>L</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marca Anconitana concessa ad Aldo-                                        | A. It Danisland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| brandino da Elte. ivi.                                                    | Acchi Bortolamio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vicentini raccomandati da Bruto a Ci-                                     | Zago di Santa Rentua, titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| cerone . 24. si aveva per tradizione                                      | dell'Apologia scritta contro l'Istoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| che avessero rubato il corpo di S.                                        | del Nicolio. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teobaldo. 169                                                             | Zeno, Maestro Michiel, dona un sacco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vicenza occupata da Alboino. 26                                           | di statuette al Procuratore Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vico urbano che fosse presso i Gram-                                      | Priuli. 61<br>Zenone Imperatore manda in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| matici. 75. distinzione tra esso, e il Vico Rusticano. ivi.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           | Teodorico Re dei Goti contro Odoa-<br>cre. 25.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Villani, Giovanni, citato. 148<br>Ville foggette alla giurifdizione della | Cre. 25.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vine loggette ana giurnuizione dena                                       | Ziam, Sebattiano, Doge di venezia. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ILF                                                                       | INE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           | and the second s |
|                                                                           | . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







